## ACTA APOSTOLICAE SEDIS

## COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana

## ACTA FRANCISCI PP.

## LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

I

#### Fidem servare

quibus structura interna Congregationis pro Doctrina Fidei mutatur.

«Custodire la fede» (cfr 2 Tm 4, 7) è il compito principale, nonché il criterio ultimo da seguire nella vita della Chiesa. La Congregazione per la Dottrina della Fede si fa carico di questo importante impegno, assumendo competenze sia dottrinali che disciplinari, così come le sono state attribuite dai miei Venerati Predecessori.

La configurazione odierna della Congregazione è stata disposta da San Paolo VI, che con il Motu Proprio *Integrae Servandae* ha mutato l'appellativo del Dicastero in "Congregazione per la Dottrina della Fede", e da San Giovanni Paolo II, che nella Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* ha precisato le sue competenze.

Ora, considerata l'esperienza maturata in questo tempo dalla Congregazione in diversi ambiti di lavoro, e l'esigenza di darle un'impostazione più adatta all'adempimento delle funzioni che le sono proprie, ho ritenuto opportuno stabilire quanto segue:

1. La Congregazione per la Dottrina della Fede comprende due Sezioni, Dottrinale e Disciplinare, ciascuna coordinata da un Segretario che coadiuva il Prefetto nell'ambito specifico di propria competenza, con la collaborazione del Sotto-Segretario e dei rispettivi Capi Ufficio.

2. La Sezione Dottrinale, attraverso l'Ufficio dottrinale, si occupa delle materie che hanno attinenza con la promozione e la tutela della dottrina della fede e della morale. Essa, inoltre, favorisce gli studi volti a far crescere l'intelligenza e la trasmissione della fede al servizio dell'evangelizzazione, perché la sua luce sia criterio per comprendere il significato dell'esistenza, soprattutto di fronte alle domande poste dal progresso delle scienze e dallo sviluppo della società.

Per quanto concerne la fede e i costumi, la Sezione predispone l'esame dei documenti che devono essere pubblicati da altri Dicasteri della Curia Romana, nonché degli scritti e delle opinioni che appaiono problematici per la retta fede, favorendo il dialogo con i loro autori e proponendo i rimedi idonei da apportare, secondo le norme dell'Agendi ratio in doctrinarum examine.

A questa Sezione è affidato il compito di studiare le questioni relative agli Ordinariati personali istituiti mediante la Costituzione Apostolica Anglicanorum Coetibus.

Alla Sezione Dottrinale afferisce l'Ufficio Matrimoniale, che è stato istituito per esaminare, sia in linea di diritto che di fatto, quanto concerne il « privilegium fidei ».

3. La Sezione Disciplinare, attraverso l'Ufficio disciplinare, si occupa dei delitti riservati alla Congregazione e da questa trattati mediante la giurisdizione del Supremo Tribunale Apostolico ivi istituito. Essa ha il compito di predisporre ed elaborare le procedure previste dalla normativa canonica perché la Congregazione, nelle sue diverse istanze (Prefetto, Segretario, Promotore di Giustizia, Congresso, Sessione Ordinaria, Collegio per l'esame dei ricorsi in materia di delicta graviora), possa promuovere una retta amministrazione della giustizia.

A tale scopo la Sezione promuove le opportune iniziative di formazione che la Congregazione offre agli Ordinari e agli operatori del diritto, per favorire una retta comprensione e applicazione delle norme canoniche relative al proprio ambito di competenza.

4. La Congregazione per la Dottrina della Fede dispone di un Archivio corrente per la custodia e la consultazione dei documenti, che gestisce anche gli Archivi storici delle antiche Congregazioni del S. Uffizio e dell'Indice.

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L'Osservatore Romano, entrando in vigore il 14 febbraio 2022, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 febbraio dell'anno 2022, Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, nono di pontificato.

FRANCISCUS PP.

## $\Pi$

## Competentias quasdam decernere

# quibus aliquae normae immutantur Codicis Iuris Canonici et Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium.

Competentias quasdam decernere potestati exsecutivae Ecclesiarum institutorumque ecclesialium locorum, ad praescripta Codicum pertinentes, quae tueantur disciplinae Ecclesiae universalis unitatem, cum virtute communionis Ecclesiae congruit et bonum proximitatis extollit. Salutaris distributio extra centrum aliud non facit, nisi ut hanc virtutem fulciat, servata hierarchicae indolis integritate.

Proinde, Ecclesiae cultura et uniuscuiusque Codicis mente iuridica perpensis, visum est Nobis in normas hucusque vigentes introducere immutationes circa aliquas res praefinitas, competentias cuique proprias tribuendo. Primum sic proponitur intellectum collegialitatis et oneris pastoralis fovere Episcoporum, sive dioecesanorum eparchialiumve sive in Conferentiis Episcoporum vel iuxta instituta hierarchica orientalia congregatorum, necnon Superiorum maiorum, atque insuper principiis prudentiae, effectus et utilitatis favere.

In his normarum immutationibus amplius ostenditur universalitas participata et pluralis Ecclesiae, quae, vindice Romani Pontificis ministerio, quoad unitatem pertinet, diversitates amplectitur sine exaequatione. Citior simul pastoralis actionis provehitur auctoritatum locorum regiminis effectus, earundem etiam iuvante proximitate personis et casibus eum requirentibus.

His omnibus consideratis, statuimus nunc quae sequuntur:

#### Art. 1

In can. 237 § 2 CIC, de Seminario interdioecesano erigendo ac de eiusdem propriis Statutis, pro vocabulo approbatio verbum confirmatio adhibetur et nunc proinde sic perscribitur:

§ 2. Seminarium interdioecesanum ne erigatur nisi prius confirmatio Apostolicae Sedis, tum ipsius seminarii erectionis tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem ab Episcoporum conferentia, si agatur de seminario pro universo eius territorio, secus ab Episcopis quorum interest.

#### Art. 2

In can. 242 §1 CIC, de institutionis sacerdotalis Ratione a Conferentia Episcoporum statuta, pro vocabulis approbanda et approbante verba confirmanda et confirmante adhibentur et nunc proinde sic perscribitur:

§1. In singulis nationibus habeatur institutionis sacerdotalis *Ratio*, ab Episcoporum conferentia, attentis quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede confirmanda, novis quoque adiunctis, confirmante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in seminario tradendae definiantur summa principia atque normae generales necessitatibus pastoralibus uniuscuiusque regionis vel provinciae, aptatae.

#### Art. 3

Textus can. 265 CIC, de instituto incardinationis, structuris pro clericis incardinandis etiam Consociationes publicas clericales adicit, quae hanc facultatem ab Apostolcia Sede obtinuerint, ut hoc modo cum can. 357 §1 CCEO aptius congruat. Qui nunc proinde sic perscribitur:

Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut alicui instituto vitae consecratae vel societati hac facultate praeditis, aut etiam alicui Consociationi publicae clericali quae eandem faculatem ab Apostolica Sede obtinuerit, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur.

#### Art. 4

Ad can. 604 CIC, de ordine virginum earumque iure se consociandi, haec nova additur paragraphus:

§3. Has consociationes recognoscere atque erigere est, pro consociationibus dioecesanis, Episcopi dioecesani, intra fines sui territorii, et, pro consociationibus nationalibus, Conferentiae Episcoporum, intra fines sui territorii.

#### Art. 5

Can. 686 §1 CIC et can. 489 §2 CCEO, de indulto exclaustrationis, gravi de causa, sodali a votis perpetuis professo concedendo, terminum temporis in quinquennium extendunt, ultra quem prorogationis vel concessionis competentia Sanctae Sedi vel Episcopo dioecesano reservatur, et nunc proinde sic perscribuntur:

CIC – Can. 686 § 1. Supremus Moderator; de consensu sui consilii, sodali a votis perpetuis professo, gravi de causa concedere potest indultum exclaustrationis, non tamen ultra quinquennium, praevio consensu Ordinarii loci in quo commorari debet, si agitur de clerico. Indultum prorogare vel illud ultra quinquennium concedere solummodo Sanctae Sedi vel, si de institutis iuris dioecesani agitur, Episcopo dioecesano reservatur.

CCEO – Can. 489  $\S 2$ . Episcopus eparchialis hoc indultum nonnisi ad quinquennium concedere potest.

#### Art. 6

Can. 688 § 2 CIC et cann. 496 §§ 1-2 et 546 § 2 CCEO, de sodali a votis temporariis professo qui, gravi de causa, petit institutum derelinquere, compententiam indulti concedendi tribuunt supremo Moderatori, de consensu eiusdem Consilii, sive, ad normam Codicis Iuris Canonici, de instituto iuris pontificii seu iuris dioecesani vel de monasterio sui iuris agatur sive, ad normam Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, de monasterio sui iuris vel de Ordine vel de Congregatione.

Quamobrem §2 can. 496 CCEO deletur alique canones sic perscribuntur:

- CIC Can. 688 § 2: Qui perdurante professione temporaria, gravi de causa, petit ut institutum derelinquat, indultum discedendi consequi potest a supremo Moderatore de consensu eius consilii; quoad monasterium sui iuris, de quo in can. 615, indultum, ut valeat, confirmari debet ab Episcopo domus assignationis.
- CCEO Can. 496: Qui perdurante professione temporaria, gravi de causa, a monasterio discedere et ad vitam saecularem redire vult, petitionem suam Superiori monasterii sui iuris deferat, cuius est, de consensu eius Consilii, indultum concedere, nisi ius particulare id pro monasteriis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sitis Patriarchae reservet.
- CCEO Can. 546 § 2: Qui perdurantibus votis temporariis, gravi de causa, petit, ut Ordinem vel Congregationem derelinquat, a Superiore Generali, de consensu eius Consilii, consequi potest indultum definitive ab Ordine vel Congregatione discedendi et ad vitam saecularem redeundi cum effectibus, de quibus in can. 493.

#### Art. 7

Cann. 699 § 2, 700 CIC atque cann. 499, 501 § 2 et 552 § 1 CCEO ita innovantur, ut decretum dimissionis, gravi de causa, sodalis a votis sive temporariis sive perpetuis professi ab Instituto vim habet ab ipso momento, quo a supremo Moderatore, de consensu eius Consilii, latum notificatum est ei, cuius interest, firmo tamen iure religiosi recurrendi. Quorum textus nunc proinde sic perscribitur:

- CIC Can. 699 § 2: In monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, dimissionem sodalis professi decernere pertinet ad Superiorem Maiorem, de consensu eius Consilii.
- CIC Can. 700: Decretum dimissionis in sodalem professum latum vim habet simul ac ei, cuius interest, notificatur. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo religiosus dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum.
- CCEO Can. 499: Perdurante professione temporaria, sodalis dimitti potest a Superiore monasterii sui iuris, de consensu eius Consilii, secundum can. 552, §§ 2 et 3; sed dimissio, ut valeat, confirmari debet a Patriarcha, si ius particulare ita fert pro monasteriis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sitis.
- CCEO Can. 501 § 2: Sodalis vero potest adversus decretum dimissionis intra quindecim dies cum effectu suspensivo sive recursum interponere sive postulare, ut causa via iudiciali tractetur.
- CCEO Can. 552 §1: Sodalis a votis temporariis dimitti potest a Superiore Generali, de consensu eius consilii.

#### Art. 8

In can. 775 §2 CIC, de catechismis Conferentiae Episcoporum edendis pro ipsius territorio, pro vocabulo approbatione verbum confirmatione adhibetur et nunc proinde sic perscribitur:

§2. Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare, ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae confirmatione, edantur.

#### Art. 9

Can. 1308 CIC et can. 1052 CCEO, de Missarum onerum reductione, competentiam innovant et nunc proinde sic perscribuntur:

- CIC Can. 1308 § 1: Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Episcopo dioecesano et supremo Moderatori instituti vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae clericalium.
- §2. Episcopo dioecesano competit facultas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum.
- §3. Eidem competit facultas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem proprium eiusdem instituti congruenter consequendum.
- §4. Iisdem facultatibus, de quibus in §§2 et 3, gaudet supremus Moderator instituti vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae clericalium.
- CCEO Can. 1052 §1: Reductio onerum Divinam Liturgiam celebrandi reservatur Episcopo eparchiali et Superiori Maiori institutorum religiosorum vel societatum vitae communis ad instar religiosorum elericalium.
- §2. Episcopo eparchiali competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, dum causa perdurat, ad rationem oblationum in eparchia legitime vigentium numerum celebrationum Divinae Liturgiae, dummodo nemo sit, qui obligatione tenetur et utiliter cogi potest ad oblationum augmentum faciendum.
- §3. Episcopo eparchiali etiam competit potestas reducendi onera Divinam Liturgiam celebrandi, quae Instituta ecclesiastica gravant, si reditus ad ea, quae ex iisdem tempore acceptationis onerum obtineri potuerunt, consequenda insufficientes evaserunt.
- §4. Potestates, de quibus in §§2 et 3, habent etiam Superiores Generales institutorum religiosorum vel societatum vitae communis ad instar religiosorum elericalium.

§5. Potestates, de quibus in §§2 et 3, Episcopus eparchialis delegare potest tantummodo Episcopo Coadiutori, Episcopo Auxiliari, Protosyncello vel Syncellis, omni subdelegatione exclusa.

#### Art. 10

Can. 1310 CIC et can. 1054 CCEO, de oneribus piis causis et piis fundationibus adiunctis, competentiam innovant et nunc proinde sic perscribuntur:

- CIC Can. 1310 §1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio et commutatio possunt ab Ordinario fieri ex iusta tantum et necessaria causa, auditis iis, quorum interest, et proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate.
  - §2. In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam.
- CCEO Can. 1054 § 1. Voluntatum christifidelium bona sua in pias causas donantium vel reliquentium, reductio, moderatio et commutatio a Hierarcha iusta tantum et necessaria de causa fieri possunt, consultis eis, quorum interest, et consilio competenti atque servata quam optime fundatoris voluntate.
- § 2. In omnibus ceteris casibus de hac re adiri debet Sedes Apostolica vel Patriarcha, qui de consensu Synodi permanentis agat.

Quaecumque his Litteris Apostolicis Motu proprio datis decreta sunt, firma ac rata esse statuimus, contrariis quibuslibet, peculiari etiam mentione dignis, minime obstantibus, iubentes ut per editionem in actis diurnis L'Osservatore Romano promulgentur et vigere incipiant die xv mensis Februarii anno MMXXII ac deinde in commentario officiali Acta Apostolicae Sedis edantur.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die undecimo mensis Februarii, in memoria Beatae Mariae Virginis de Lourdes, anno mmxxii, Pontificatus Nostri nono.

## FRANCISCUS PP.

## LITTERAE APOSTOLICAE

Venerabilibus Dei Servis Simeoni Cardon ac quinque Sociis caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Non pertimescat cor vestrum, nolite metuere, nolite cedere nec formidetis eos, quia Dominus Deus vester incedit vobiscum» (Dt 20, 3-4).

Anno MDCCXCIX Francogalli milites Italiam invaserunt, at circiter medio mense Aprili eiusdem anni receptus exercitus est ordinatus, quippe qui usque adhuc Neapolim pervenisset. Francogalli milites abeuntes depopulari, vim inferre, occidere non omiserunt. Die x mensis Maii anno MDCCXCIX copiae in septemtrionem regredientes Cassinum pervenerunt. Urbem et insignem abbatiam sunt depraedati. Die II mensis Maii ad Lirim insulam seditiosi pervenerunt ubi magnam caedem ediderunt. Militum manipulus, cum resciissent in propinquo Casamariense adesse monasterium, vesperi die XIII mensis Maii in coenobium Cisterciense irruerunt. His in condicionibus Servi Dei non fugerunt ac se omnes divinae Providentiae commiserunt, martyrio occurrentes, in paternis Dei brachiis se prorsus ponentes.

#### Qui fuerunt:

1. Pater Simeon Maria Cardon. In Cameracensi urbe Francogalliae natus est. Postquam presbyteralem ordinationem recepit, ibique rebus publicis eversis, patriam reliquit atque Casamariense monasterium in Italia mense Maio anno MDCCXCVII est ingressus. Vota sollemnia die V mensis Maii anno MDCCXCVII nuncupavit atque postea prior est renuntiatus. Magna fuit eius caritas, imprimis in aegros conversa, quibus corporaliter ac spiritaliter subveniebat. Haec caritas monasterii quoque famulos et advenas complectebatur. Cum Francogalli milites in Casamariensem locum die XIII mensis Maii anno MDCCXCIX pervenissent, iussit ut cibo reficerentur. Milites haud contenti monasterium depraedari coeperunt. Pater Simeon primum fugit, sed exinde animum collegit et in monasterium est regressus. Subinde in capite verberatus, pervenit ad cubiculum ubi postridie mane obiit, suis occisoribus gnoscens.

- 2. Pater Dominicus Maria Zavřel. In oppido Chodov Pragensis dioecesis anno mdccxxv natus est. Religiosus antea fuit Dominicanus; mense Maio anno mdcclxxvi in Casamariense monasterium est ingressus. Ab hominibus qui prope monasterium morabantur est veneratus. Choralem liturgiam magnopere diligebat; multum sancta Iesu Mariaeque nomina adamabat. Cum Francogalli milites abbatiam depopulari inciperent, tabernaculum comminuerunt atque particulas consecratas proiecerunt, quas ipse collegit quasque in calice posuit et in sacristia reposuit. Calicem exinde in aegrotorum cubiculum detulit atque una cum sodalibus reparatricem adorationem incohavit. Introgressi milites, particulas consecratas iterum proiecerunt eumque ad mortem percusserunt, qui antequam moreretur Iesu et Mariae nomina pronuntiavit.
- 3. Frater Albertinus Maria Maisonade. Burdigalae ortus est. Post reipublicae eversionem patriam deseruit. In Abbatiam Casamariensem receptus, in monachos chorales est admissus; novitiatus mense Novembri anno MDCCXCII incohavit atque die XX mensis Novembris anno MDCCXCIII vota temporaria nuncupavit. Monasticas virtutes magis ac magis est adeptus; exemplaris in vitae communis actibus, in chorali liturgia assiduus, in altaris Sacramentum adorandum et Virginem Mariam altam devotionem usque ostendit. Die XIII mensis Maii anno MDCCXCIX, Francogallis advenientibus, potius quam fugeret, adorationis gratia coram sanctissimo Sacramento in aegrotorum sacellum se recepit. A Francogallis militibus inventus, ilico est interemptus.
- 4. Frater Zosymus Maria Brambat. Mediolani natus est. Sub finem anni MDCCXCII, postulavit ut in Casamariensem Abbatiam intraret Frater conversus. Mense Novembri anno MDCCXCIV ad novitiatum est admissus atque die XX mensis Novembris anno MDCCXCIV ad novitiatum est admissus atque die XX mensis Novembris anno MDCCXCIV religiosa vota nuncupavit. Bona fuit indole, de monastica observantia usque exemplaris: promptus semper ac beneficus in omnes. Nefasto illo die XIII mensis Maii in monasterio mansit, Francogallis militibus inserviit ac liberalis fuit in eos. Licet perbenignus esset, graviter est vulneratus. Se tamen abdere valuit. At tres post dies, iter Bovillas faciens, Oleum Infirmorum recepturus, in via sistere debuit atque, a probis illius loci civibus adiutus, obiit.
- 5. Frater Modestus Maria Burgen. Francogallus Burgundiae, receptus primo ut frater conversus in Cisterciensem Abbatiam Septem Fontium. Cum, rerum publicarum in Francogallia eversionis tempore, eius monaste-

rium esset extinctum, fugit et in monasterium Casamariense se contulit, ubi fratris more est receptus. Mense Ianuario anno MDCCXCVI novitiatum incohavit et consequenti anno, die ix mense Ianuario anno MDCCXCVII, temporaria vota nuncupavit. Eius necrologium eum memorat spectatae vitae religiosum, exemplar illorum qui vitam monasticam Cisterciensem elegerunt. Nefasto illo die XIII mensis Maii eum insecuti in androne novitiatus milites Francogalli qui eum ictu sclopeti percusserunt et nonnulla post momenta obiit.

6. Frater Maturinus Maria Pitri. Fonte Bellaquaeo natus est. In exercitu eversionis est conscriptus. Corpore spirituque se castum servare studuit. Mense Ianuario anno MDCCXCIX una cum contubernalibus Verulas pervenit ubi in morbum incidit. Eodem die in urbis valetudinario fuit pater Simeon Cardon, qui vocatus est ut eum confiteretur, quia sermonem Francogallicum noverat. Posthac Maturinus priori dixit vestimentum Cisterciense se induere velle. Tres post dies, sanatus, Casamariense monasterium est ingressus, ubi oblati vestimentum induit, nomen sumens Maturinum Mariam. Nefasta nocte XIII rnensis Maii anno MDCCXCIX ictu sclopeti in novitiatus androne est percussus; in cubiculum se traxit ubi mortuus est. Pulcher facie, urbanus et comis, humilis et oboediens memoratur.

Servorum Dei mors extemplo clara continuataque martyrii fama est circumdata, ita ut "Gratiarum" series, eis adscriptarum colligeretur. Eorum corpora, primum in monastico coemeterio sunt sepulta, deinde in abbatiae templo. Haec martyrii fama cum permaneret, a die vi mensis Decembris anno MMXIV ad diem XXV mensis Februarii anno MMXVI, apud Curiam ecclesiasticam Frusinatensem, dioecesana Inquisitio est celebrata, cuius iuridica validitas a Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum die VI mensis Octobris anno mmxvi est agnita. Positione comparata, ad suetas normas disceptatum est an Servorum Dei verum fuisset martyrium. Felici cum exitu die xv mensis Maii anno mmxviii Consultorum historicorum Sessio habita est eodemque cum exitu die xxvi mensis Octobris anno mmxix Congressus peculiaris Theologorum Consultorum actus est. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione ordinaria die v mensis Maii anno MMXX coadunati, Venerabiles Servos Dei propter eorum erga Christum fidem esse interemptos iudicarunt. Nos Ipsi die xxvi mensis Maii anno mmxx facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum de martyrio Decretum ederet ac statuimus insuper ut beatificationis ritus in Casamariensi loco Italiae die xvi mensis Aprilis anno mmxxi celebraretur.

Hodie igitur ex mandato Nostro, Marcellus S.R.E. Cardinalis Semeraro, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit Litteras quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabiles Simeonem Mariam Cardon et quinque Socios:

Nos, vota Fratris Nostri Ambrosii Spreafico, Episcopi Frusinatensis Verulani – Ferentini necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Simeon Maria Cardon, presbyter, et quinque Socii, religiosi professi Ordinis Cisterciensis de Abbatia Casamariensi, martyres, mites discipuli Christi, strenui testes eius usque ad sanguinis effusionem, Beatorum nomine in posterum appellentur atque die decima sexta mensis Maii quotannis in iocis et modis iure statutis celebrari possint. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clari hi martyres excellentem ostenderunt spiritalem progressum atque Christi eiusque Ecclesiae dilectionem, necnon pulcherrima dederunt pietatis testimonia, Evangelii praecepta perscrutantes et in cotidiana vita sequentes. Dum eorum conspicimus vitam, virtutes et assiduae navitatis multa incepta, ab iisdem ad altiorem usque in cotidiano itinere imitationem Salvatoris incitamur et ad sanctitatem ac proprii status perfectionem quaerendam.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, sub anulo Piscatoris, die xvii mensis Aprilis, anno mmxxi, Pontificatus Nostri nono.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi

In Secret. Status tab., n. 546.513

#### **EPISTULA**

Ad Praesidem Pontificii Consilii de Nova Evangelizatione promovenda pro Iubilaeo MMXXV.

Al caro Fratello
Mons. Rino Fisichella
Presidente del Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

Il Giubileo ha sempre rappresentato nella vita della Chiesa un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale. Da quando Bonifacio VIII, nel 1300, istituì il primo Anno Santo – con ricorrenza secolare, divenuta poi, sul modello biblico, cinquantennale e quindi fissata ogni venticinque anni –, il santo popolo fedele di Dio ha vissuto questa celebrazione come uno speciale dono di grazia, caratterizzato dal perdono dei peccati e, in particolare, dall'indulgenza, espressione piena della misericordia di Dio. I fedeli, spesso al termine di un lungo pellegrinaggio, attingono al tesoro spirituale della Chiesa attraversando la Porta Santa e venerando le reliquie degli Apostoli Pietro e Paolo custodite nelle Basiliche romane. Milioni e milioni di pellegrini, nel corso dei secoli, hanno raggiunto questi luoghi santi dando testimonianza viva della fede di sempre.

Il Grande Giubileo dell'anno 2000 ha introdotto la Chiesa nel terzo millennio della sua storia. San Giovanni Paolo II lo aveva tanto atteso e desiderato, nella speranza che tutti i cristiani, superate le storiche divisioni, potessero celebrare insieme i duemila anni della nascita di Gesù Cristo il Salvatore dell'umanità. Ora è ormai vicino il traguardo dei primi venticinque anni del secolo xxi, e siamo chiamati a mettere in atto una preparazione che permetta al popolo cristiano di vivere l'Anno Santo in tutta la sua pregnanza pastorale. Una tappa significativa, in tal senso, è stata quella del Giubileo straordinario della Misericordia, che ci ha permesso di riscoprire tutta la forza e la tenerezza dell'amore misericordioso del Padre, per esserne a nostra volta testimoni.

Negli ultimi due anni, tuttavia, non c'è stato un Paese che non sia stato sconvolto dall'improvvisa epidemia che, oltre ad aver fatto toccare con mano il dramma della morte in solitudine, l'incertezza e la provvisorietà dell'esistenza, ha modificato il nostro modo di vivere. Come cristiani abbiamo patito insieme con tutti i fratelli e le sorelle le stesse sofferenze e limitazioni. Le nostre chiese sono rimaste chiuse, così come le scuole, le fabbriche, gli uffici, i negozi e i luoghi dedicati al tempo libero. Tutti abbiamo visto limitate alcune libertà e la pandemia, oltre al dolore, ha suscitato talvolta nel nostro animo il dubbio, la paura, lo smarrimento. Gli uomini e le donne di scienza, con grande tempestività, hanno trovato un primo rimedio che progressivamente permette di ritornare alla vita quotidiana. Abbiamo piena fiducia che l'epidemia possa essere superata e il mondo ritrovare i suoi ritmi di relazioni personali e di vita sociale. Questo sarà più facilmente raggiungibile nella misura in cui si agirà con fattiva solidarietà, in modo che non vengano trascurate le popolazioni più indigenti, ma si possa condividere con tutti sia i ritrovati della scienza sia i medicinali necessari.

Dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata donata, e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante. Il prossimo Giubileo potrà favorire molto la ricomposizione di un clima di speranza e di fiducia, come segno di una rinnovata rinascita di cui tutti sentiamo l'urgenza. Per questo ho scelto il motto Pellegrini di speranza. Tutto ciò però sarà possibile se saremo capaci di recuperare il senso di fraternità universale, se non chiuderemo gli occhi davanti al dramma della povertà dilagante che impedisce a milioni di uomini, donne, giovani e bambini di vivere in maniera degna di esseri umani. Penso specialmente ai tanti profughi costretti ad abbandonare le loro terre. Le voci dei poveri siano ascoltate in questo tempo di preparazione al Giubileo che, secondo il comando biblico, restituisce a ciascuno l'accesso ai frutti della terra: «Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e all'ospite che si troverà presso di te; anche al tuo bestiame e agli animali che sono nella tua terra servirà di nutrimento quanto essa produrrà» (Lv 25, 6-7).

Pertanto, la dimensione spirituale del Giubileo, che invita alla conversione, si coniughi con questi aspetti fondamentali del vivere sociale, per costituire un'unità coerente. Sentendoci tutti pellegrini sulla terra in cui il Signore ci ha posto perché la coltiviamo e la custodiamo (cfr Gen 2, 15), non trascuriamo, lungo il cammino, di contemplare la bellezza del creato e di prenderci cura della nostra casa comune. Auspico che il prossimo Anno giubilare sia celebrato e vissuto anche con questa intenzione. In effetti, un

numero sempre crescente di persone, tra cui molti giovani e giovanissimi, riconosce che la cura per il creato è espressione essenziale della fede in Dio e dell'obbedienza alla sua volontà.

Affido a Lei, caro Confratello, la responsabilità di trovare le forme adeguate perché l'Anno Santo possa essere preparato e celebrato con fede intensa, speranza viva e carità operosa. Il Dicastero che promuove la nuova evangelizzazione saprà fare di questo momento di grazia una tappa significativa per la pastorale delle Chiese particolari, latine ed orientali, che in questi anni sono chiamate a intensificare l'impegno sinodale. In tale prospettiva, il pellegrinaggio verso il Giubileo potrà rafforzare ed esprimere il comune cammino che la Chiesa è chiamata a compiere per essere sempre più e sempre meglio segno e strumento di unità nell'armonia delle diversità. Sarà importante aiutare a riscoprire le esigenze della chiamata universale alla partecipazione responsabile, nella valorizzazione dei carismi e dei ministeri che lo Spirito Santo non cessa mai di elargire per la costruzione dell'unica Chiesa. Le quattro Costituzioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, unitamente al magistero di questi decenni, continueranno ad orientare e guidare il popolo santo di Dio, affinché progredisca nella missione di portare a tutti il gioioso annuncio del Vangelo.

Secondo la consuetudine, la Bolla di indizione, che a tempo debito sarà emanata, conterrà le indicazioni necessarie per celebrare il Giubileo del 2025. In questo tempo di preparazione, fin da ora mi rallegra pensare che si potrà dedicare l'anno precedente l'evento giubilare, il 2024, a una grande "sinfonia" di preghiera. Anzitutto per recuperare il desiderio di stare alla presenza del Signore, ascoltarlo e adorarlo. Preghiera, inoltre, per ringraziare Dio dei tanti doni del suo amore per noi e lodare la sua opera nella creazione, che impegna tutti al rispetto e all'azione concreta e responsabile per la sua salvaguardia. Preghiera come voce "del cuore solo e dell'anima sola" (cfr At 4, 32), che si traduce nella solidarietà e nella condivisione del pane quotidiano. Preghiera che permette ad ogni uomo e donna di questo mondo di rivolgersi all'unico Dio, per esprimergli quanto è riposto nel segreto del cuore. Preghiera come via maestra verso la santità, che conduce a vivere la contemplazione anche in mezzo all'azione. Insomma, un intenso anno di preghiera, in cui i cuori si aprano a ricevere l'abbondanza della

grazia, facendo del "Padre nostro", l'orazione che Gesù ci ha insegnato, il programma di vita di ogni suo discepolo.

Chiedo alla Vergine Maria di accompagnare la Chiesa nel cammino di preparazione all'evento di grazia del Giubileo, e con gratitudine invio di cuore a Lei e ai collaboratori la mia Benedizione.

Roma, San Giovanni in Laterano, 11 febbraio 2022, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes.

## FRANCESCO

#### **HOMILIA**

In benedictione et impositione cinerum.\*

## Omelia del Santo Padre, letta dal Cardinale Segretario di Stato

In questo giorno, che apre il tempo di Quaresima, il Signore ci dice: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli».¹ Può sorprendere, ma nel Vangelo di oggi la parola che ricorre più volte è ricompensa.² Solitamente, al Mercoledì delle Ceneri la nostra attenzione si concentra sull'impegno richiesto dal cammino di fede, più che sul premio a cui esso va incontro. Eppure oggi il discorso di Gesù ritorna ogni volta su questo termine, ricompensa, che sembra essere la molla del nostro agire. C'è infatti in noi, nel nostro cuore, una sete, un desiderio di raggiungere una ricompensa, che ci attira e muove ciò che facciamo.

Il Signore distingue però due tipi di ricompensa a cui può tendere la vita di una persona: da un lato c'è la ricompensa presso il Padre e dall'altro la ricompensa presso gli uomini. La prima è eterna, è quella vera, definitiva, è lo scopo del vivere. La seconda, invece, è transitoria, è un abbaglio a cui tendiamo quando l'ammirazione degli uomini e il successo mondano sono per noi la cosa più importante, la maggiore gratificazione. Ma è un'illusione: è come un miraggio che, una volta raggiunto, lascia a mani vuote. L'inquietudine e la scontentezza sono sempre dietro l'angolo per chi ha come orizzonte la mondanità, che seduce ma poi delude. Chi guarda alla ricompensa del mondo non trova mai pace e nemmeno sa promuovere la pace. Perché perde di vista il Padre e i fratelli. È un rischio che corriamo tutti, per questo Gesù ci avverte: «State attenti». È come se dicesse: "Avete la possibilità di godere un'infinita ricompensa, una ricompensa senza pari: badate perciò di non lasciarvi abbagliare dall'apparenza, inseguendo ricompense da quattro soldi, che vi muoiono in mano".

Il rito delle *ceneri*, che riceviamo sul capo, vuole sottrarci all'abbaglio di anteporre la ricompensa presso gli uomini alla ricompensa presso il Padre.

<sup>\*</sup> Die 2 Martii 2022, Feria IV cinerum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 6, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr vv 1.2.5.16.

Questo segno austero, che ci porta a riflettere sulla caducità della nostra condizione umana, è come una medicina dal sapore amaro ma efficace per curare la malattia dell'apparenza. È una malattia spirituale, che schiavizza la persona, portandola a diventare dipendente dall'ammirazione altrui. È una vera e propria "schiavitù degli occhi e della mente", che induce a vivere all'insegna della vanagloria, per cui quel che conta non è la pulizia del cuore, ma l'ammirazione della gente; non lo sguardo di Dio su di noi, ma come ci guardano gli altri. E non si può vivere bene accontentandosi di questa ricompensa.

E il guaio è che questa malattia dell'apparenza insidia anche gli ambiti più sacri. È su questo che Gesù insiste oggi: anche la preghiera, anche la carità, anche il digiuno possono diventare autoreferenziali. In ogni gesto, anche nel più bello, può nascondersi il tarlo dell'autocompiacimento. Allora il cuore non è completamente libero, perché non cerca l'amore per il Padre e per i fratelli, ma l'approvazione umana, l'applauso della gente, la propria gloria. E tutto può diventare una sorta di finzione nei confronti di Dio, di sé stessi e degli altri. Per questo la Parola di Dio ci invita a guardarci dentro, per vedere le nostre ipocrisie. Facciamo una diagnosi delle apparenze che ricerchiamo e proviamo a smascherarle. Ci farà bene.

Le ceneri mettono in luce il nulla che si nasconde dietro l'affannosa ricerca delle ricompense mondane. Ci ricordano che la mondanità è come polvere, che viene portata via da un po' di vento. Sorelle e fratelli, non siamo al mondo per inseguire il vento; il nostro cuore ha sete di eternità. La Quaresima è un tempo donatoci dal Signore per tornare a vivere, per essere curati interiormente e per camminare verso la Pasqua, verso ciò che non passa, verso la ricompensa presso il Padre. È un cammino di guarigione. Non per cambiare tutto dall'oggi al domani, ma per vivere ogni giorno con uno spirito nuovo, con uno stile diverso. A questo servono la preghiera, la carità e il digiuno: purificati dalle ceneri quaresimali, purificati dall'ipocrisia dell'apparenza, ritrovano tutta la loro forza e rigenerano un rapporto vivo con Dio, con i fratelli e con sé stessi.

La preghiera umile, fatta «nel segreto», <sup>4</sup> nel nascondimento della propria camera, diventa il segreto per far fiorire la vita all'esterno. È un dialogo caldo di affetto e di fiducia, che consola e apre il cuore. Soprattutto in questo tempo di Quaresima, preghiamo guardando il Crocifisso: lasciamoci

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Ef 6, 6; Col 3, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mt 6, 6.

invadere dalla commovente tenerezza di Dio e mettiamo nelle sue ferite le ferite nostre e le ferite del mondo. Non lasciamoci prendere dalla fretta, stiamo in silenzio davanti a Lui. Riscopriamo l'essenzialità feconda del dialogo intimo con il Signore. Perché Dio non gradisce le cose appariscenti; invece ama lasciarsi trovare nel segreto. È "la segretezza dell'amore", lontana da ogni ostentazione e da toni eclatanti.

Se la preghiera è vera, non può che tradursi in *carità*. E la carità ci libera dalla schiavitù peggiore, quella da noi stessi. La carità quaresimale, purificata dalle ceneri, ci riporta all'essenziale, all'intima gioia che c'è nel donare. L'elemosina, fatta lontano dai riflettori, dà pace e speranza al cuore. Ci svela la bellezza del dare che diventa un ricevere e così permette di scoprire un segreto prezioso: donare fa gioire il cuore più che ricevere.<sup>5</sup>

Infine, il digiuno. Esso non è una dieta, anzi ci libera dall'autoreferenzialità della ricerca ossessiva del benessere fisico, per aiutarci a tenere in forma non il corpo, ma lo spirito. Il digiuno ci riporta a dare il giusto valore alle cose. In modo concreto, ci ricorda che la vita non va sottomessa alla scena passeggera di questo mondo. E il digiuno non va ristretto solo al cibo: specialmente in Quaresima si deve digiunare da ciò che ci dà una certa dipendenza. Ognuno ci pensi, per fare un digiuno che incida veramente sulla sua vita concreta.

Ma se la preghiera, la carità e il digiuno devono maturare nel segreto, non sono segreti *i loro effetti*. Preghiera, carità e digiuno non sono medicine solo per noi, ma per tutti, perché possono cambiare la storia. Prima di tutto perché chi ne prova gli effetti, quasi senza accorgersene, li trasmette anche agli altri; e soprattutto perché la preghiera, la carità e il digiuno sono le vie principali che permettono a Dio di intervenire nella vita nostra e del mondo. Sono le armi dello spirito, ed è con esse che, in questa giornata di preghiera e di digiuno per l'Ucraina, imploriamo da Dio quella pace che gli uomini da soli non riescono a raggiungere e a costruire.

O Signore, Tu che vedi nel segreto e ci ricompensi al di là di ogni nostra attesa, ascolta la preghiera di quanti confidano in Te, soprattutto dei più umili, dei più provati, di coloro che soffrono e fuggono sotto il frastuono delle armi. Rimetti nei cuori la pace, ridona ai nostri giorni la tua pace. E così sia.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr At 20, 35.

#### ALLOCUTIONES

Ι

#### Ad urbium Praefectos Coetus Nationalis Municipiorum Italiae (A.N.C.I.).\*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!

Ringrazio il Presidente per le sue parole di saluto. Sono contento di accogliervi per un momento di riflessione sul vostro servizio per la difesa e la promozione del bene comune nelle città e nelle comunità che amministrate. Attraverso di voi, saluto i Sindaci di tutto il territorio nazionale, con grato apprezzamento, in particolare, per ciò che state facendo e che avete fatto in questi due anni di pandemia. La vostra presenza è stata determinante per incoraggiare le persone a continuare a guardare avanti. Siete stati punto di riferimento nel far rispettare normative a volte gravose, ma necessarie per la salute dei cittadini. Anzi, la vostra voce ha aiutato anche chi aveva responsabilità legislative a prendere decisioni tempestive per il bene di tutti. Grazie!

Se penso al vostro lavoro mi rendo conto di quanto sia complesso. A momenti di consolazione si affiancano tante difficoltà. Da una parte, infatti, la vostra vicinanza alla gente è una grande opportunità per servire i cittadini, che vi vogliono bene per la vostra presenza in mezzo a loro. La vicinanza. Dall'altra parte, immagino che a volte sentiate la solitudine della responsabilità. Spesso la gente pensa che la democrazia si riduca a delegare col voto, dimenticando il principio della partecipazione, essenziale perché una città possa essere bene amministrata. Si pretende che i sindaci abbiano la soluzione a tutti i problemi! Ma questi – lo sappiamo – non si risolvono solo ricorrendo alle risorse finanziarie. Quanto è importante poter contare sulla presenza di reti solidali, che mettano a disposizione competenze per affrontarle! La pandemia ha fatto emergere tante fragilità, ma anche la generosità di volontari, vicini di casa, personale sanitario e amministratori che si sono spesi per alleviare le sofferenze e le solitudini

<sup>\*</sup> Die 5 Februarii 2022.

di poveri e anziani. Questa rete di relazioni solidali è una ricchezza che va custodita e rafforzata.

Guardando al vostro servizio, vorrei offrirvi tre parole di incoraggiamento. Paternità – o maternità –, periferie e pace.

Paternità o maternità. Il servizio al bene comune è una forma alta di carità, paragonabile a quello dei genitori in una famiglia. Anche in una città, a situazioni differenti si deve rispondere con attenzioni diversificate; perciò la paternità – o maternità – si attua anzitutto attraverso l'ascolto. Il sindaco o la sindaca sa ascoltare. Non temete di "perdere tempo" ascoltando le persone e i loro problemi! Un buon ascolto aiuta a fare discernimento, per capire le priorità su cui intervenire. Non mancano, grazie a Dio, le testimonianze di sindaci che hanno dedicato gran parte del tempo ad ascoltare e raccogliere le preoccupazioni della gente.

E con l'ascolto non deve mancare il coraggio dell'immaginazione. A volte ci si illude che per risolvere i problemi bastino finanziamenti adeguati. Non è vero, in realtà, occorre anche un progetto di convivenza civile e di cittadinanza: occorre investire in bellezza laddove c'è più degrado, in educazione laddove regna il disagio sociale, in luoghi di aggregazione sociale laddove si vedono reazioni violente, in formazione alla legalità laddove domina la corruzione. Saper sognare una città migliore e condividere il sogno con gli altri amministratori del territorio, con gli eletti nel consiglio comunale e con tutti i cittadini di buona volontà è un indice di cura sociale. È un po' il mestiere del sindaco e della sindaca.

La seconda parola è periferie. Fa pensare il fatto che Gesù sia nato in una stalla a Betlemme e sia morto fuori dalle mura di Gerusalemme sul Calvario. Ci ricorda la "centralità" evangelica delle periferie. Mi piace ripetere che dalle periferie si vede meglio la totalità: non dal centro, dalle periferie. Spesso voi avvertite il dramma che si vive in periferie degradate, dove la trascuratezza sociale genera violenza e forme di esclusione. Partire dalle periferie non vuol dire escludere qualcuno, è una scelta di metodo; non una scelta ideologica, ma di partire dai poveri per servire il bene di tutti. Voi lo sapete molto bene: non c'è città senza poveri. Aggiungerei che i poveri sono la ricchezza di una città. Questo a qualcuno sembrerebbe cinico; no, non è così; ci ricordano – loro, i poveri – le nostre fragilità e che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ci chiamano alla solidarietà, che è un valore-cardine della dottrina sociale della Chiesa, particolarmente sviluppato da San Giovanni Paolo II.

In tempo di pandemia abbiamo scoperto solitudini e conflitti all'interno delle case, che erano nascosti; il dramma di chi ha dovuto chiudere la propria attività economica, l'isolamento degli anziani, la depressione di adolescenti e giovani - pensate al numero dei suicidi dei giovani! -, le disuguaglianze sociali che hanno favorito chi godeva già di condizioni economiche agiate, le fatiche di famiglie che non arrivano a fine mese... E anche, mi permetto di menzionarli, gli usurai che bussano alle porte. E questo succede nelle città, almeno qui a Roma. Quante sofferenze avete incontrato! Ma le periferie non vanno solo aiutate, devono trasformarsi in laboratori di un'economia e di una società diverse. Infatti, quando abbiamo a che fare con i volti delle persone, non basta dare un pacco alimentare. La loro dignità chiede un lavoro, e quindi un progetto in cui ciascuno sia valorizzato per quello che può offrire agli altri. Il lavoro è davvero unzione di dignità! Il modo più sicuro per togliere la dignità a una persona o a un popolo è togliere il lavoro. Non si tratta di portare il pane a casa: questo non ti dà dignità. Si tratta di quadagnare il pane che tu porti a casa. E quello sì, ti unge di dignità.

Terza parola: pace. Una delle indicazioni offerte da Gesù ai discepoli inviati in missione è quella di portare pace nelle case: «In qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa casa!" ». Tra le mura domestiche si vivono tanti conflitti, c'è bisogno di serenità e di pace. E siamo certi che la buona qualità delle relazioni è la vera sicurezza sociale in una città. Per questo c'è un compito storico che coinvolge tutti: creare un tessuto comune di valori che porti a disarmare le tensioni tra le differenze culturali e sociali. La stessa politica di cui siete protagonisti può essere una palestra di dialogo tra culture, prima ancora che contrattazione tra schieramenti diversi. La pace non è assenza di conflitto, ma la capacità di farlo evolvere verso una forma nuova di incontro e di convivenza con l'altro. «Di fronte al conflitto, alcuni semplicemente lo guardano e vanno avanti come se nulla fosse [...]. Altri entrano nel conflitto in modo tale che ne rimangono prigionieri [...]. Vi è però un terzo modo, il più adeguato [...]: accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo. "Beati gli operatori di pace" 2». 3 Il conflitto è pericoloso se rima-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lc 10, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mt 5, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Esort. ap. Evangelii gaudium, 227.

ne chiuso in sé stesso. Non dobbiamo confondere la crisi con il conflitto. Per esempio, la pandemia ci ha messo in crisi, questo è buono. La crisi è buona, perché la crisi ti fa risolvere e fare passi avanti. Ma la cosa cattiva è quando la crisi si trasforma in conflitto e il conflitto è chiuso, il conflitto è guerra, il conflitto è difficile che trovi una soluzione che vada più avanti. Crisi sì, conflitto no. Fuggire dai conflitti ma vivere in crisi.

La pace sociale è frutto della capacità di mettere in comune vocazioni, competenze, risorse. È fondamentale favorire l'intraprendenza e la creatività delle persone, in modo che possano tessere relazioni significative all'interno dei quartieri. Tante piccole responsabilità sono la premessa di una pacificazione concreta e che si costruisce quotidianamente. È bene ricordare qui il principio di sussidiarietà, che dà valore agli enti intermedi e non mortifica la libera iniziativa personale.

Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a rimanere vicini alla gente. Perché una tentazione di fronte alle responsabilità è quella di fuggire. Isolarsi, fuggire... Isolarsi è un modo di fuggire. San Giovanni Crisostomo, vescovo e padre della Chiesa, pensando proprio a questa tentazione, esortava a spendersi per gli altri, piuttosto che restare sulle montagne a guardarli con indifferenza. Spendersi. È un insegnamento da custodire, soprattutto quando rischiamo di farci prendere dallo scoraggiamento e dalla delusione. Vi accompagno con la mia preghiera e vi benedico, benedico tutti voi: ognuno nel suo cuore, nel suo mestiere, benedico i vostri uffici di sindaco, benedico i vostri collaboratori, il vostro lavoro. E ognuno riceva questa benedizione nella misura della propria fede. E vi chiedo per favore di pregare per me, perché anch'io sono "sindaco" di qualcosa! Grazie.

## $\Pi$

## Ad communitatem Pontificii Seminarii Longobardi in Urbe.\*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Ringrazio il Rettore per le parole che mi ha rivolto e vi do il benvenuto. Sono contento che insieme a voi sacerdoti ci siano le persone che con il loro servizio animano la vita del Seminario e formano la grande famiglia del "Lombardo". Ci rivediamo oggi, in occasione dei cent'anni dell'elezione di Papa Pio XI, vostro ex-alunno – e uno dei primi alunni! – che ebbe sempre a cuore il "suo caro" seminario, per il quale provvide l'area nella quale vi trovate, all'ombra della Salus populi romani. È bello che siate lì ed è anche l'occasione per me di pensarvi spesso. Da queste radici legate a Pio XI proviamo a ricavare qualche spunto: non per coltivare nostalgie del passato e chiuderci alla novità dello Spirito, che ci invita a vivere l'oggi, ma per rintracciare dei segni profetici per il vostro ministero e la vostra missione, in particolare a servizio della Chiesa e del popolo italiano.

Appena eletto, Pio XI scelse di affacciarsi non più all'interno della Basilica di San Pietro, ma dalla Loggia esterna. Volle così che la sua prima benedizione fosse rivolta *Urbi et Orbi*, alla città di Roma e al mondo intero. E con questo gesto – credo che hanno lavorato più di 40 minuti per aprire quel balcone che da anni non si apriva, e anche per svuotare quel posto, che era diventato un magazzino; e lui aspettò – con questo gesto ci ricorda che occorre aprirsi, dilatare l'orizzonte del ministero alle dimensioni del mondo, per raggiungere ogni figlio, che Dio desidera abbracciare con il suo amore. Per favore, non rimaniamo barricati in sacrestia e non coltiviamo piccoli gruppi chiusi dove coccolarci e stare tranquilli. C'è un mondo che attende il Vangelo e il Signore desidera che i suoi pastori siano conformi a Lui, portando nel cuore e sulle spalle le attese e i pesi del gregge. Cuori aperti, compassionevoli, misericordiosi.

E questo mi porta a pensare all'esperienza che c'è fra di voi, sui confessori di Santa Maria Maggiore: "Andate da quello, da quello... Ma da quello là no!, per favore, che ti rende la vita impossibile!". Cercare preti misericordiosi per noi, e noi essere misericordiosi con gli altri. Così come

<sup>\*</sup> Die 7 Februarii 2022.

noi vogliamo misericordia quando andiamo a chiedere perdono per i nostri peccati e cerchiamo il più misericordioso, voi siate misericordiosi. Con tutti. Non dimenticate che Dio mai si stanca di perdonare. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono, ma Lui mai si stanca di perdonare. Quella larghezza del perdono, senza fare troppi problemi: perdono. Cuori aperti, compassionevoli, misericordiosi, dicevo, e mani operose, generose, che si sporcano e si feriscono per amore, come quelle di Gesù sulla croce. Così il ministero diventa una benedizione di Dio per il mondo.

Quel gesto di Pio XI valse più di mille parole. In genere, i gesti di Pio XI valevano più di mille parole, perché era un Papa con personalità, per dirlo in modo fine. In questi anni voi studiate e approfondite, è questo è un dono di Dio. Ma il vostro sapere non diventi mai astratto dalla vita e dalla storia. Non serve il Vangelo una Chiesa che ha tante cose da dire, ma le cui parole sono prive di unzione e non toccano la carne della gente. Per avere parole di vita occorre piegare la scienza allo Spirito nella preghiera e poi abitare le situazioni concrete della Chiesa e del mondo. Occorre la testimonianza di vita: siate preti bruciati dal desiderio di portare il Vangelo per le strade del mondo, nei quartieri, nelle case, soprattutto nei luoghi più poveri e dimenticati. La testimonianza, i gesti, come quel primo gesto di Pio XI.

Un secondo spunto. Nella sua prima omelia solenne Papa Ratti parlò delle missioni e, più che dare risposte, invitò a porsi una domanda: «Che cosa posso offrire al Signore?».¹ È una bella domanda, che potete applicare a tutto quello che state facendo ora per prepararvi alla missione. Che cosa posso offrire è una domanda che non ruota attorno a voi, al desiderio di quella cattedra, di quella parrocchia, di quel posto in curia; no, è una domanda che chiede di aprire il cuore alla disponibilità e al servizio. È una domanda che ci difende dal carrierismo. State attenti al carrierismo, per favore! Alla fine non serve, non aiuta.

Chiediamoci "che cosa posso offrire?" all'inizio di ogni giornata. Spesso, anche qui in Italia, i discorsi ecclesiali si riducono a sterili dialettiche interne tra chi è innovatore e chi è conservatore, tra chi preferisce quel politico e chi quell'altro, e si dimentica il punto centrale: essere Chiesa per vivere e diffondere il Vangelo. Non preoccupiamoci dei piccoli orticelli di casa, c'è

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Omelia nel 300° di fondazione della Congreg. de Propaganda Fide, 4 giugno 1922.

un mondo intero assetato di Cristo. Siate pastori del gregge, e non pettinatori di quelle "squisite" [migliori]. Vi esorto a coltivare con entusiasmo in questi anni e in questa città, nella dimensione universale romana e del Lombardo, un cuore aperto, un cuore disponibile, un cuore missionario!

L'ultimo spunto lo traggo da una delle numerose encicliche sociali di Pio XI. Leggo alcune parole, scritte quasi un secolo fa eppure attualissime: «Ciò che ferisce gli occhi è che ai nostri tempi non vi è solo concentrazione della ricchezza, ma l'accumularsi di una potenza enorme, di una dispotica padronanza dell'economia in mano di pochi. [...] Questo potere diviene più che mai dispotico in quelli che, tenendo in pugno il danaro, la fanno da padroni; onde sono in qualche modo i distributori del sangue stesso, di cui vive l'organismo economico, e hanno in mano, per così dire, l'anima dell'economia ».² È duro!

Quanto è vero e quanto è tragico tutto ciò ora, mentre la forbice tra i pochi ricchi e i tanti poveri è sempre più larga. In questo contesto di disuguaglianze, che la pandemia ha accresciuto, vi troverete a vivere e operare come preti del Concilio Vaticano II, come segni e strumenti della comunione degli uomini con Dio e tra di loro.<sup>3</sup> Siate perciò tessitori di comunione, azzeratori di disuguaglianze, pastori attenti ai segni di sofferenza del popolo. Anche attraverso le conoscenze che state acquisendo, siate competenti e coraggiosi nel levare parole profetiche in nome di chi non ha voce.

Grandi compiti vi attendono. Per realizzarli vi invito a chiedere a Dio di sognare la bellezza della Chiesa. La Chiesa è bella! Sognare la Chiesa italiana di domani più fedele allo spirito del Vangelo, più libera, più fraterna e gioiosa nel testimoniare Gesù, animata dall'ardore di raggiungere chi non ha conosciuto il «Dio di ogni consolazione». Una Chiesa italiana che coltivi una comunione più forte di ogni distinzione e sia ancora più appassionata ai poveri, nei quali Gesù è presente. Sant'Ambrogio e San Carlo vi accompagnino e la Salus populi vi custodisca. Io benedico voi e voi, per favore, pregate per me. Grazie!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lett. enc. Quadragesimo anno, 105-106.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Lumen gentium, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 2 Cor 1, 3.

## III

In initio laborum Symposii internationalis a Congregatione pro Episcopis provecti sub titulo: «De theologia fundamentali Sacerdotii» (17-19 Februarii 2022).\*

Cari fratelli, buongiorno!

Ringrazio per l'opportunità di condividere con voi questa riflessione, che nasce da quello che il Signore mi ha via via fatto conoscere durante questi più di 50 anni di sacerdozio. Non voglio escludere da questo ricordo grato quei preti che, con la loro vita e la loro testimonianza, fin dalla mia infanzia mi hanno mostrato ciò che dà forma al volto del Buon Pastore. Ho meditato su che cosa condividere della vita del sacerdote oggi e sono arrivato alla conclusione che la miglior parola nasce dalla testimonianza che ho ricevuto da tanti sacerdoti nel corso degli anni. Ciò che offro è frutto dell'esercizio di riflettere su di essi, riconoscendo e contemplando quali erano le caratteristiche che li distinguevano e davano ad essi una forza, una gioia e una speranza singolari nella loro missione pastorale.

Nello stesso tempo, devo dire altrettanto di quei fratelli sacerdoti che ho dovuto accompagnare perché avevano perduto il fuoco del primo amore e il loro ministero era diventato sterile, ripetitivo e quasi senza senso. Il sacerdote nella sua vita attraversa condizioni e momenti diversi; personalmente, sono passato attraverso varie condizioni e vari momenti, e "ruminando" le mozioni dello Spirito ho constatato che in alcune situazioni, compresi i momenti di prova, difficoltà e desolazione, quando vivevo e condividevo la vita in un certo modo rimaneva la pace. Sono consapevole che si potrebbe parlare e teorizzare tanto sul sacerdozio; oggi desidero condividere con voi questo "piccolo raccolto" affinché il sacerdote di oggi, qualunque sia il momento che sta vivendo, possa vivere la pace e la fecondità che lo Spirito vuole donare. Non so se queste riflessioni sono il "canto del cigno" della mia vita sacerdotale, ma di certo posso assicurare che vengono dalla mia esperienza. Niente teoria qui, parlo di quello che ho vissuto.

Il tempo che viviamo è un tempo che ci chiede non solo di intercettare il cambiamento, ma di accoglierlo con la consapevolezza che ci troviamo

<sup>\*</sup> Die 17 Februarii 2022.

davanti a un cambiamento d'epoca – questo l'ho già ripetuto più volte. Se avevamo dubbi su questo, il Covid lo ha reso più che evidente: infatti la sua irruzione è molto più che una questione sanitaria, molto più che un raffreddore.

Il cambiamento ci pone sempre davanti a diversi modi di affrontarlo. Il problema è che molte azioni e molti atteggiamenti possono essere utili e buoni ma non tutti hanno sapore di Vangelo. E qui è il nocciolo, il cambiamento e l'azione che hanno e non hanno sapore di Vangelo, è discernere questo. Per esempio, cercare forme codificate, molto spesso ancorate al passato e che ci "garantiscono" una sorta di protezione dai rischi, rifugiandoci in un mondo o in una società che non esiste più (se mai una volta è esistita), come se questo determinato ordine fosse capace di porre fine ai conflitti che la storia ci presenta. È la crisi dell'andare indietro per rifugiarci.

Un altro atteggiamento può essere quello di un ottimismo esasperato – "andrà tutto bene" –; andare troppo in avanti senza discernimento e senza le decisioni necessarie. Questo ottimismo finisce per ignorare i feriti di questa trasformazione, non riesce ad accettare le tensioni, le complessità e le ambiguità proprie del tempo presente e "consacra" l'ultima novità come ciò che è veramente reale, disprezzando così la saggezza degli anni. (Sono due tipi di fuga; sono gli atteggiamenti del mercenario che vede venire il lupo e fugge: fugge verso il passato o fugge verso il futuro). Nessuno di tali atteggiamenti porta a soluzioni mature. La concretezza dell'oggi, lì dobbiamo fermarci, la concretezza dell'oggi.

Invece, mi piace l'atteggiamento che nasce dalla fiduciosa presa in carico della realtà, ancorata alla sapiente Tradizione viva e vivente della Chiesa, che può permettersi di prendere il largo senza paura. Sento che Gesù, in questo momento storico, ci invita ancora una volta a "prendere il largo" con la fiducia che Lui è il Signore della storia e che, guidati da Lui, potremo discernere l'orizzonte da percorrere. La nostra salvezza non è una salvezza asettica, da laboratorio, no, o da spiritualismi disincarnati – c'è sempre la tentazione dello gnosticismo, che è moderna, è attuale –; discernere la volontà di Dio significa imparare a interpretare la realtà con gli occhi del Signore, senza bisogno di evadere da ciò che accade alla nostra gente là dove vive, senza l'ansietà che induce a cercare un'uscita veloce e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Lc 5, 4.

tranquillizzante guidata dall'ideologia di turno o da una risposta prefabbricata, entrambe incapaci di farsi carico dei momenti più difficili e persino oscuri della nostra storia. Queste due strade ci porterebbero a negare «la nostra storia di Chiesa, che è gloriosa in quanto storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso ».<sup>2</sup>

In tale contesto anche la vita sacerdotale risente di questa sfida; ne è sintomo la crisi vocazionale che in diversi luoghi affligge le nostre comunità. È pur vero però che spesso questo è dovuto all'assenza nelle comunità di un fervore apostolico contagioso, per cui esse non entusiasmano e non suscitano attrattiva: le comunità funzionali, per esempio, ben organizzate ma senza entusiasmo, tutto è a posto ma manca il fuoco dello spirito. Dove c'è vita, fervore, voglia di portare Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine. Persino in parrocchie dove i sacerdoti non sono molto impegnati e gioiosi, è la vita fraterna e fervorosa della comunità che suscita il desiderio di consacrarsi interamente a Dio e all'evangelizzazione, soprattutto se questa comunità vivace prega insistentemente per le vocazioni e ha il coraggio di proporre ai suoi giovani un cammino di speciale consacrazione. Quando cadiamo nel funzionalismo, nell'organizzazione pastorale – tutto e soltanto questo – ciò non attrae per nulla, invece quando c'è il prete o la comunità che ha questo fervore cristiano, battesimale, lì c'è l'attrazione delle nuove vocazioni.

La vita di un sacerdote è anzitutto la storia di salvezza di un battezzato. Il cardinale Ouellet ha detto questa distinzione tra sacerdozio ministeriale e battesimale. Noi dimentichiamo a volte il Battesimo, e il sacerdote diventa una funzione: il funzionalismo, e questo è pericoloso. Non dobbiamo mai dimenticare che ogni vocazione specifica, compresa quella all'Ordine, è compimento del Battesimo. È sempre una grande tentazione vivere un sacerdozio senza Battesimo – e ce ne sono, sacerdoti "senza Battesimo" –, senza cioè la memoria che la nostra prima chiamata è alla santità. Essere santi significa conformarsi a Gesù e lasciare che la nostra vita palpiti con i suoi stessi sentimenti. Solo quando si cerca di amare come Gesù ha amato, anche noi rendiamo visibile Dio e quindi realizziamo la nostra

 $<sup>^{2}\,</sup>$  Esort. ap. Evangelii gaudium, 96.

 $<sup>^3</sup>$  Cfr Fil 2, 15.

vocazione alla santità. Ben a ragione San Giovanni Paolo II ci ricordava che «il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del suo permanente bisogno di essere evangelizzato». E vai a dire tu a qualche vescovo, a qualche sacerdote che dev'essere evangelizzato... non capiscono. E questo succede, è il dramma di oggi.

Ogni vocazione specifica va sottoposta a questo tipo di discernimento. La nostra vocazione è prima di tutto una risposta a Colui che ci ha amato per primo.<sup>5</sup> E questa è la fonte della speranza poiché, anche in mezzo alla crisi, il Signore non smette di amare e, perciò, di chiamare. E di questo ciascuno di noi è testimone: un giorno il Signore ci ha trovato lì dove eravamo e come eravamo, in ambienti contraddittori o con situazioni familiari complesse. A me piace rileggere Ezechiele 16 e a volte identificarmi: mi ha trovato qui, mi ha trovato così, e mi ha portato avanti... Ma questo non lo ha distolto dalla volontà di scrivere, per mezzo di ognuno di noi, la storia della salvezza. Fin dall'inizio fu così – pensiamo a Pietro e Paolo, Matteo..., per nominare alcuni -. L'aver scelto loro non deriva da un'opzione ideale ma da un impegno concreto con ciascuno di essi. Ognuno, guardando la propria umanità, la propria storia, la propria indole, non deve chiedersi se una scelta vocazionale è conveniente o meno, ma se in coscienza quella vocazione dischiude in lui quel potenziale di Amore che abbiamo ricevuto nel giorno del nostro Battesimo.

Durante questi periodi di cambiamento sono molte le domande da affrontare e anche le tentazioni che verranno. Perciò, in questo mio intervento, vorrei soffermarmi semplicemente su ciò che sento essere decisivo per la vita di un sacerdote oggi, tenendo a mente ciò che dice Paolo: «In lui – cioè in Cristo – tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore». Crescere ben ordinata vuol dire crescere in armonia, e crescere in armonia soltanto può farlo lo Spirito Santo, come la definizione che dava San Basilio, così bella: "Ipse harmonia est", numero 38 del Trattato ["Sullo Spirito Santo"]. Ho pensato quindi che ogni costruzione, per mantenersi in piedi, ha bisogno di fondamenta solide; per questo voglio condividere gli atteggiamenti che danno solidità alla persona del sacerdote; voglio condividere – voi l'avete già sentito, ma lo ripeto ancora una volta –

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Esort. ap. postsin. Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr 1 Gv 4, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ef 2, 21.

le quattro colonne costitutive della nostra vita sacerdotale e che chiameremo le "quattro vicinanze", perché seguono lo stile di Dio, che fondamentalmente è uno stile di vicinanza. Lui stesso si definisce così al popolo: "Ditemi, quale popolo ha i suoi dèi così vicini come tu hai me?". Lo stile di Dio è vicinanza, è una vicinanza speciale, compassionevole e tenera. Le tre parole che definiscono la vita di un sacerdote, e di un cristiano pure, perché si prendono proprio dallo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza.

Già in passato vi ho fatto riferimento; oggi però vorrei soffermarmi in maniera più estesa, poiché il sacerdote, più che di ricette o di teorie, ha bisogno di strumenti concreti con cui affrontare il suo ministero, la sua missione e la sua quotidianità. San Paolo esortava Timoteo a mantenere vivo il dono di Dio che aveva ricevuto per l'imposizione delle sue mani, che non è uno spirito di timore, ma di fortezza, d'amore e di sobrietà. <sup>8</sup> Credo che queste quattro colonne, queste quattro "vicinanze" di cui parlerò adesso possono aiutare in modo pratico, concreto e speranzoso a ravvivare il dono e la fecondità che un giorno ci sono stati promessi, a mantenere vivo quel dono.

Prima di tutto la vicinanza a Dio. Quattro vicinanze, e la prima è la vicinanza a Dio.

#### Vicinanza a Dio

Cioè vicinanza al Signore delle vicinanze. «Io sono la vite, voi i tralci – questo è quando Giovanni nel Vangelo parla del "rimanere" –. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato».

Un sacerdote è invitato innanzitutto a coltivare questa vicinanza, l'intimità con Dio, e da questa relazione potrà attingere tutte le forze necessarie per il suo ministero. Il rapporto con Dio è, per così dire, l'innesto che ci mantiene all'interno di un legame di fecondità. Senza una relazione significativa con il Signore il nostro ministero è destinato a diventare sterile. La vicinanza con Gesù, il contatto con la sua Parola, ci permette

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr Dt 4, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr 2 Tm 1, 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gv 15, 5-7.

di confrontare la nostra vita con la sua e imparare a non scandalizzarci di niente di quanto ci accade, a difenderci dagli "scandali". Come è stato per il Maestro, passerete attraverso momenti di gioia e di feste nuziali, di miracoli e di guarigioni, di moltiplicazione di pani e di riposo. Ci saranno momenti in cui si potrà essere lodati, ma verranno anche ore di ingratitudine, di rifiuto, di dubbio e di solitudine, fino a dover dire: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». <sup>10</sup>

La vicinanza con Gesù ci invita a non temere alcuna di queste ore non perché siamo forti, ma perché guardiamo a Lui, ci aggrappiamo a Lui e gli diciamo: «Signore, non permettere che io cada in tentazione! Fammi comprendere che sto vivendo un momento importante nella mia vita e che tu sei con me per provare la mia fede e il mio amore». 11 Questa vicinanza a Dio a volte assume la forma di una lotta: lottare col Signore soprattutto nei momenti in cui la sua assenza si fa maggiormente sentire nella vita del sacerdote o nella vita delle persone a lui affidate. Lottare tutta la notte e chiedere la sua benedizione, 12 che sarà fonte di vita per molti. A volte è una lotta. Mi diceva un prete che lavora qui in curia – che ha un lavoro difficile, di mettere ordine in un posto, giovane -, mi diceva che tornava stanco, tornava stanco ma si riposava prima di andare a letto davanti alla Madonna con il rosario in mano. Aveva bisogno di quella vicinanza, un curiale, un impiegato del Vaticano. Si critica tanto la gente della curia, a volte è vero, ma io posso anche dire e dare testimonianza che qui dentro ci sono dei santi, è vero questo.

Molte crisi sacerdotali hanno all'origine proprio una scarsa vita di preghiera, una mancata intimità con il Signore, una riduzione della vita spirituale a mera pratica religiosa. Questo voglio distinguere anche nella formazione: una cosa è la vita spirituale, un'altra cosa è la pratica religiosa. "Come va la tua vita spirituale?" – "Bene, bene. Faccio la meditazione al mattino, prego il rosario, prego la "suocera" – la suocera è il breviario – prego il breviario e tutto questo... Faccio tutto". No, questa è pratica religiosa. Ma come va la tua vita spirituale? Ricordo momenti importanti della mia vita nei quali questa vicinanza al Signore è stata decisiva per sostenermi, sostenermi nei momenti bui. Senza l'intimità della preghiera, della vita spirituale, della

<sup>10</sup> Mt 27, 46,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> C.M. Martini, Incontro al Signore Risorto, San Paolo, 102.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cfr Gen 32, 25-27.

vicinanza concreta a Dio attraverso l'ascolto della Parola, la celebrazione eucaristica, il silenzio dell'adorazione, l'affidamento a Maria, l'accompagnamento saggio di una guida, il sacramento della Riconciliazione, senza queste "vicinanze" concrete, un sacerdote è, per così dire, solo un operaio stanco che non gode dei benefici degli amici del Signore. A me piaceva, nell'altra diocesi, domandare ai preti: "E dimmi – mi raccontavano i loro lavori – dimmi, come vai a letto tu?". E non capivano. "Sì sì, la notte come vai a letto?" – "Arrivo stanco, prendo un boccone e vado a letto, e davanti al letto la televisione..." – "Ah, bravo! E non passi dal Signore, almeno a dargli la buonanotte?". Questo è il problema. Mancanza di vicinanza. Era normale la stanchezza del lavoro e andare a riposare e vedere la televisione, che è lecito, ma senza il Signore, senza questa vicinanza. Aveva pregato il rosario, aveva pregato il breviario, ma senza l'intimità con il Signore. Non sentiva il bisogno di dire al Signore: "Ciao, a domani, grazie tante!". Sono piccoli gesti che rivelano l'atteggiamento di un'anima sacerdotale.

Troppo spesso, ad esempio, nella vita sacerdotale si pratica la preghiera solo come un dovere, dimenticando che l'amicizia e l'amore non possono essere imposti come una regola esterna, ma sono una scelta fondamentale del nostro cuore. Un prete che prega rimane, alla radice, un cristiano che ha compreso fino in fondo il dono ricevuto nel Battesimo. Un prete che prega è un figlio che fa continuamente memoria di essere figlio e di avere un Padre che lo ama. Un prete che prega è un figlio che si fa vicino al Signore.

Ma tutto questo è difficile se non si è abituati ad avere spazi di silenzio nella giornata. Se non si sa deporre il "fare" di Marta per imparare lo "stare" di Maria. Si fa fatica a rinunciare all'attivismo – tante volte l'attivismo può essere una fuga –, perché quando si smette di affaccendarsi non viene subito nel cuore la pace, ma la desolazione; e pur di non entrare in desolazione, si è disposti a non fermarsi mai. È una distrazione il lavoro, per non entrare in desolazione. Ma la desolazione è un po' il punto di incontro con Dio. È proprio accettando la desolazione che viene dal silenzio, dal digiuno di attività e di parole, dal coraggio di esaminarci con sincerità, proprio lì, che tutto assume una luce e una pace che non poggiano più sulle nostre forze e sulle nostre capacità. Si tratta di imparare a lasciare che il Signore continui a realizzare la sua opera in ciascuno e poti tutto ciò che è infecondo, sterile e che distorce la chiamata. Perseverare nella preghiera

significa non solo rimanere fedeli a una pratica: significa non scappare quando proprio la preghiera ci conduce nel deserto. La via del deserto è la via che conduce all'intimità con Dio, a patto però di non fuggire, di non trovare modi per evadere da questo incontro. Nel deserto "parlerò al suo cuore", dice il Signore al suo popolo per bocca del profeta Osea. Questa è una cosa che il sacerdote deve domandarsi: se è capace di lasciarsi portare nel deserto. Le guide spirituali, quelle che accompagnano i sacerdoti, devono capire, aiutarli e fare questa domanda: sei capace di lasciarti andare nel deserto? O vai subito all'oasi della televisione o di qualche altra cosa?

La vicinanza con Dio permette al sacerdote di prendere contatto con il dolore che c'è nel nostro cuore e che, se accolto, ci disarma fino al punto di rendere possibile un incontro. La preghiera che, come fuoco, anima la vita sacerdotale è il grido di un cuore affranto e umiliato, che – ci dice la Parola – il Signore non disprezza. Gridano e il Signore li ascolta, / li libera da tutte le loro angosce. / Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, / egli salva gli spiriti affranti». Li

Un sacerdote deve avere un cuore abbastanza "allargato" da fare spazio al dolore del popolo che gli è affidato e, nello stesso tempo, come sentinella annunciare l'aurora della Grazia di Dio che si manifesta proprio in quel dolore. Abbracciare, accettare e presentare la propria miseria nella vicinanza al Signore sarà la migliore scuola per poter, piano piano, fare spazio a tutta la miseria e al dolore che incontrerà quotidianamente nel suo ministero, fino al punto di diventare egli stesso come il cuore di Cristo. E ciò preparerà il sacerdote anche per un'altra vicinanza: quella al Popolo di Dio. Nella vicinanza a Dio il sacerdote rafforza la vicinanza al suo popolo; e viceversa, nella vicinanza al suo popolo vive anche la vicinanza al suo Signore. E questa vicinanza con Dio – a me attira l'attenzione – è il primo compito dei vescovi, perché quando gli Apostoli "inventano" i diaconi, poi Pietro spiega la funzione e dice così: "E a noi – ai vescovi – la preghiera e l'annuncio della Parola". Gioè il primo compito del vescovo è pregare; e questo deve prenderlo anche il sacerdote: pregare.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cfr 2, 16.

<sup>14</sup> Cfr Sal 50, 19,

<sup>15</sup> Sal 34, 18-19.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr At 6, 4.

«Lui deve crescere; io, invece, diminuire», <sup>17</sup> diceva Giovanni Battista. L'intimità con Dio rende possibile tutto questo, perché nella preghiera si fa esperienza di essere grandi ai suoi occhi, e allora non è più un problema per i sacerdoti vicini al Signore diventare piccoli agli occhi del mondo. E lì, in quella vicinanza, non fa più paura conformarsi a Gesù Crocifisso, come ci viene chiesto nel rito dell'ordinazione sacerdotale, che è molto bello ma lo dimentichiamo spesso.

Passiamo alla seconda vicinanza, che sarà più breve della prima.

#### Vicinanza al vescovo

Questa seconda vicinanza per molto tempo è stata letta solo in maniera unilaterale. Come Chiesa troppo spesso, e anche oggi, abbiamo dato dell'obbedienza un'interpretazione lontana dal sentire del Vangelo. L'obbedienza non è un attributo disciplinare ma la caratteristica più forte dei legami che ci uniscono in comunione. Obbedire, in questo caso al vescovo, significa imparare ad ascoltare e ricordarsi che nessuno può dirsi detentore della volontà di Dio, e che essa va compresa solo attraverso il discernimento. L'obbedienza quindi è l'ascolto della volontà di Dio che si discerne proprio in un legame. Tale atteggiamento di ascolto permette di maturare l'idea che nessuno è il principio e il fondamento della vita, ma ognuno deve necessariamente confrontarsi con gli altri. Questa logica delle vicinanze – in questo caso con il vescovo, ma vale anche per le altre – consente di rompere ogni tentazione di chiusura, di autogiustificazione e di fare una vita "da scapolo", o da "scapolone". Quando i preti si chiudono, si chiudono..., finiscono "scapoloni" con tutte le manie degli "scapoloni", e questo non è bello. Questa vicinanza invita, al contrario, a fare appello ad altre istanze per trovare la via che conduce alla verità e alla vita.

Il vescovo non è un sorvegliante di scuola, non è un vigilatore, è un padre, e dovrebbe dare questa vicinanza. Il vescovo deve cercare di comportarsi così perché altrimenti allontana i preti, oppure avvicina solo quelli ambiziosi. Il vescovo, chiunque egli sia, rimane per ogni presbitero e per ogni Chiesa particolare un legame che aiuta a discernere la volontà di Dio. Ma non dobbiamo dimenticare che il vescovo stesso può essere strumento di questo discernimento solo se anch'egli si mette in ascolto della realtà dei

<sup>17</sup> Gv 3, 30.

suoi presbiteri e del popolo santo di Dio che gli è affidato. Scrivevo nella Evangelii gaudium: «Abbiamo bisogno di esercitarci nell'arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l'altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L'ascolto ci aiuta a individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono trovare le vie per una crescita, si può risvegliare il desiderio dell'ideale cristiano, l'ansia di rispondere pienamente all'amore di Dio e l'anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita». 18

Non a caso il male, per distruggere la fecondità dell'azione della Chiesa, cerca di minare i legami che ci costituiscono. Difendere i legami del sacerdote con la Chiesa particolare, con l'istituto a cui appartiene e con il vescovo rende la vita sacerdotale affidabile. Difendere i legami. L'obbedienza è la scelta fondamentale di accogliere chi è posto davanti a noi come segno concreto di quel sacramento universale di salvezza che è la Chiesa. Obbedienza che può essere anche confronto, ascolto e, in alcuni casi, tensione, ma non si rompe. Questo richiede necessariamente che i sacerdoti preghino per i vescovi e sappiano esprimere il proprio parere con rispetto, coraggio e sincerità. Richiede ugualmente ai vescovi umiltà, capacità di ascolto, di autocritica e di lasciarsi aiutare. Se difenderemo questo legame procederemo sicuri nel nostro cammino.

E credo che questo, per quanto riguarda la vicinanza ai vescovi, è sufficiente.

#### Vicinanza tra presbiteri

È la terza vicinanza. Vicinanza a Dio, vicinanza ai vescovi, vicinanza ai presbiteri. È proprio a partire dalla comunione con il vescovo che si apre la terza vicinanza, che è quella della fraternità. Gesù si manifesta lì dove ci sono dei fratelli disposti ad amarsi: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». Panche la fraternità come l'obbedienza non può essere un'imposizione morale esterna a noi. Fraternità è scegliere deliberatamente di cercare di essere santi con gli altri e non in solitudine,

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> N. 171.

<sup>19</sup> Mt 18, 20.

santi con gli altri. Un proverbio africano, che conoscete bene, dice: "Se vuoi andare veloce, vai da solo; se vuoi andare lontano, vai con gli altri". A volte sembra che la Chiesa sia lenta – ed è vero –, ma mi piace pensare che sia la lentezza di chi ha deciso di camminare in fraternità. Anche accompagnando gli ultimi, ma sempre in fraternità.

Le caratteristiche della fraternità sono quelle dell'amore. San Paolo, nella Prima Lettera ai Corinzi,<sup>20</sup> ci ha lasciato una "mappa" chiara dell'amore e, in un certo senso, ci ha indicato a cosa dovrebbe tendere la fraternità. Innanzitutto a imparare la pazienza, che è la capacità di sentirci responsabili degli altri, di portare i loro pesi, di patire in un certo senso con loro. Il contrario della pazienza è l'indifferenza, la distanza che costruiamo con gli altri per non sentirci coinvolti nella loro vita. In molti presbitéri, si consuma il dramma della solitudine, del sentirsi soli. Ci si sente non degni di pazienza, di considerazione. Anzi, sembra che dall'altro venga il giudizio, non il bene, non la benignità. L'altro è incapace di gioire del bene che ci capita nella vita, oppure anch'io ne sono incapace quando vedo il bene nella vita degli altri. Questa incapacità di gioire del bene altrui, degli altri, è l'invidia – voglio sottolineare questo –, che tanto tormenta i nostri ambienti e che è una fatica nella pedagogia dell'amore, non semplicemente un peccato da confessare. Il peccato è l'ultima cosa, è l'atteggiamento che è invidioso. È tanto presente l'invidia nelle comunità sacerdotali. E la Parola di Dio ci dice che è l'atteggiamento distruttore: per invidia del diavolo è entrato il peccato nel mondo.<sup>21</sup> È la porta, la porta per la distruzione. E su questo dobbiamo parlare chiaro, nei nostri presbitéri c'è l'invidia. Non tutti sono invidiosi, no, ma c'è la tentazione dell'invidia a portata di mano. Stiamo attenti. E dall'invidia viene il chiacchiericcio.

Per sentirci parte della comunità, dell'"essere noi", non c'è bisogno di indossare maschere che offrono di noi solo un'immagine vincente. Non abbiamo cioè bisogno di vantarci, né tanto meno di gonfiarci o, peggio ancora, di assumere atteggiamenti violenti, mancando di rispetto a chi ci è accanto. Ci sono anche forme clericali di bullying. Perché un sacerdote, se ha qualcosa di cui vantarsi, è la misericordia del Signore; conosce il proprio peccato, la propria miseria e i propri limiti, ma ha sperimentato

 $<sup>^{20}</sup>$  Cap. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr Sap 2, 24.

che dove è abbondato il peccato ha sovrabbondato l'amore;<sup>22</sup> e questa è la sua prima buona notizia. Un sacerdote che ha presente questo non è invidioso, non può essere invidioso.

L'amore fraterno non cerca il proprio interesse, non lascia spazio all'ira, al risentimento, come se il fratello che mi è accanto mi avesse in qualche maniera defraudato di qualcosa. E quando incontro la miseria dell'altro, sono disposto a non ricordare per sempre il male ricevuto, a non farlo diventare l'unico criterio di giudizio, fino al punto magari di godere dell'ingiustizia quando riguarda proprio chi mi ha fatto soffrire. L'amore vero si compiace della verità e considera un peccato grave attentare alla verità e alla dignità dei fratelli attraverso le calunnie, la maldicenza, il chiacchiericcio. L'origine è l'invidia. Si arriva a questo, anche alle calunnie, per arrivare a un posto... E questo è molto triste. Quando da qui si chiedono informazioni per fare vescovo qualcuno, tante volte riceviamo informazioni ammalate di invidia. E questa è una malattia dei nostri presbitéri. Tanti di voi siete formatori nei seminari, tenete conto di questo.

Tuttavia, in questo senso non si può permettere che si creda che l'amore fraterno sia un'utopia, tanto meno un "luogo comune" per suscitare bei sentimenti o parole di circostanza o un discorso tranquillizzante. No. Tutti sappiamo quanto può essere difficile vivere in comunità o nel presbiterio – qualche santo diceva: la vita comunitaria è la mia penitenza –, quanto è difficile condividere il quotidiano con coloro che abbiamo voluto riconoscere come fratelli. L'amore fraterno, se non vogliamo edulcorarlo, accomodarlo, sminuirlo, è la "grande profezia" che in questa società dello scarto siamo chiamati a vivere. Mi piace pensare all'amore fraterno come a una palestra dello spirito, dove giorno per giorno ci confrontiamo con noi stessi e abbiamo il termometro della nostra vita spirituale. Oggi la profezia della fraternità rimane viva e ha bisogno di annunciatori; ha bisogno di persone che, consapevoli dei propri limiti e delle difficoltà che si presentano, si lascino toccare, interpellare e smuovere dalle parole del Signore: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri ».<sup>23</sup>

L'amore fraterno, per i presbiteri, non resta chiuso in un piccolo gruppo, ma si declina come carità pastorale,<sup>24</sup> che spinge a viverlo concretamente

 $<sup>^{22}</sup>$  Cfr Rm 5, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Gv 13, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cfr Esort. ap. postsin. Pastores dabo vobis, 23.

nella missione. Possiamo dire di amare se impariamo a declinarlo alla maniera che descrive San Paolo. E solo chi cerca di amare è al sicuro. Chi vive con la sindrome di Caino, nella convinzione di non poter amare perché sente sempre di non essere stato amato, valorizzato, tenuto nella giusta considerazione, alla fine vive sempre come un ramingo, senza mai sentirsi a casa, e proprio per questo è più esposto al male: a farsi male e a fare del male. Per questo l'amore fra i presbiteri ha la funzione di custodire, di custodirsi mutuamente.

Mi spingo a dire che lì dove funziona la fraternità sacerdotale, la vicinanza fra i preti, ci sono legami di vera amicizia, lì è anche possibile vivere con più serenità anche la scelta celibataria. Il celibato è un dono che la Chiesa latina custodisce, ma è un dono che per essere vissuto come santificazione necessita di relazioni sane, di rapporti di vera stima e di vero bene che trovano la loro radice in Cristo. Senza amici e senza preghiera il celibato può diventare un peso insopportabile e una contro-testimonianza alla bellezza stessa del sacerdozio.

Adesso arriviamo alla quarta vicinanza, l'ultima, la vicinanza al Popolo di Dio, al Santo Popolo fedele di Dio. Ci farà bene leggere la *Lumen gentium*, numero 8 e numero 12.

#### Vicinanza al popolo

Molte volte ho sottolineato come la relazione con il Popolo Santo di Dio è per ciascuno di noi non un dovere ma una grazia. «L'amore per la gente è una forza spirituale che favorisce l'incontro in pienezza con Dio». <sup>25</sup> Ecco perché il posto di ogni sacerdote è in mezzo alla gente, in un rapporto di vicinanza con il popolo.

Ho sottolineato nella *Evangelii gaudium* che «per essere evangelizzatori occorre anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente, fino al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia superiore. La missione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo popolo. Quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il suo amore che ci dà dignità e ci sostiene, però, in quello stesso momento, se non siamo ciechi, incominciamo a percepire che quello sguardo di Gesù si allarga e si rivolge pieno di affetto e di ardore verso tutto il suo

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Evangelii gaudium, 272.

popolo fedele. Così riscopriamo che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato. Gesù vuole servirsi dei sacerdoti per arrivare più vicino al Santo Popolo fedele di Dio. Ci prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra identità non si comprende senza questa appartenenza». L'identità sacerdotale non si può capire senza l'appartenenza al Santo Popolo fedele di Dio.

Sono certo che, per comprendere nuovamente l'identità del sacerdozio, oggi è importante vivere in stretto rapporto con la vita reale della gente, accanto ad essa, senza nessuna via di fuga. «A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita si complica sempre meravigliosamente e viviamo l'intensa esperienza di essere popolo, l'esperienza di appartenere a un popolo». E il popolo non è una categoria logica, no, è una categoria mitica; per capirlo dobbiamo avvicinarsi come ci si avvicina a una categoria mitica.

Vicinanza al Popolo di Dio. Una vicinanza che, arricchita con le "altre vicinanze", le altre tre, invita – e in una certa misura lo esige – di portare avanti lo stile del Signore, che è stile di vicinanza, di compassione e di tenerezza, perché capace di camminare non come un giudice ma come il Buon Samaritano, che riconosce le ferite del suo popolo, la sofferenza vissuta in silenzio, l'abnegazione e i sacrifici di tanti padri e madri per mandare avanti le loro famiglie, e anche le conseguenze della violenza, della corruzione e dell'indifferenza, che al suo passaggio cerca di mettere a tacere ogni speranza. Vicinanza che permette di ungere le ferite e proclamare un anno di grazia del Signore. È decisivo ricordare che il Popolo di Dio spera di trovare pastori con lo stile di Gesù, e non "chierici di stato" – ricordiamo quell'epoca in Francia: c'era il curato d'Ars, il curato, ma c'era "monsieur l'abbé", chierici di Stato –. Anche oggi, il popolo ci chiede pastori del popolo e non chierici di Stato o "professionisti del sacro"; pastori che sappiano di

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> N. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid., 270.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cfr *Is* 61, 2.

compassione, di opportunità; uomini coraggiosi, capaci di fermarsi davanti a chi è ferito e di tendere la mano; uomini contemplativi che, nella vicinanza al loro popolo, possano annunciare sulle piaghe del mondo la forza operante della Risurrezione.

Una delle caratteristiche cruciali della nostra società di "reti" è che abbonda il sentimento di orfanezza, questo è un fenomeno attuale. Connessi a tutto e a tutti, ci manca l'esperienza dell'appartenenza, che è molto più di una connessione. Con la vicinanza del pastore si può convocare la comunità e favorire la crescita del senso di appartenenza; apparteniamo al Santo Popolo fedele di Dio, che è chiamato a essere segno dell'irruzione del Regno di Dio nell'oggi della storia. Se il pastore si smarrisce, se il pastore si allontana, anche le pecore si disperderanno e saranno alla portata di qualsiasi lupo.

Tale appartenenza, a sua volta, fornirà l'antidoto contro una deformazione della vocazione che nasce precisamente dal dimenticare che la vita sacerdotale si deve ad altri - al Signore e alle persone da Lui affidate -. Questa dimenticanza sta alla base del clericalismo – di cui ha parlato il Cardinale Ouellet – e delle sue conseguenze. Il clericalismo è una perversione, e anche uno dei suoi segni, la rigidità, è un'altra perversione. Il clericalismo è una perversione perché si costituisce sulle "lontananze". È curioso: non sulle vicinanze, il contrario. Quando penso al clericalismo, penso anche alla clericalizzazione del laicato: quella promozione di una piccola élite che, intorno al prete, finisce anche per snaturare la propria missione fondamentale,<sup>29</sup> quella del laico. Tanti laici clericalizzati, tanti: "Io sono di quell'associazione, siamo lì in parrocchia, siamo...". Gli "eletti", laici clericalizzati, è una bella tentazione. Ricordiamo che «la missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere, non è un'appendice, o un momento tra i tanti dell'esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere sacerdotale se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare ».<sup>30</sup>

Mi piacerebbe mettere in relazione questa vicinanza al Popolo di Dio con la vicinanza a Dio, poiché la preghiera del pastore si nutre e si incarna nel

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cfr Gaudium et spes, 44.

<sup>30</sup> Evangelii gaudium, 273.

cuore del Popolo di Dio. Quando prega, il pastore porta i segni delle ferite e delle gioie della sua gente, che presenta in silenzio al Signore affinché le unga con il dono dello Spirito Santo. È la speranza del pastore che ha fiducia e lotta perché il Signore benedica il suo popolo.

Seguendo l'insegnamento di Sant'Ignazio che «non il molto sapere sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e gustare le cose internamente», 31 ai vescovi e ai sacerdoti farà bene domandarsi "come vanno le mie vicinanze", come sto vivendo queste quattro dimensioni che configurano il mio essere sacerdotale in modo trasversale e mi permettono di gestire le tensioni e gli squilibri con cui ogni giorno abbiamo a che fare. Queste quattro vicinanze sono una buona scuola per "giocare in campo aperto", dove il sacerdote è chiamato, senza paure, senza rigidità, senza ridurre o impoverire la missione. Un cuore sacerdotale sa di vicinanza perché il primo che ha voluto essere vicino è stato il Signore. Possa Egli visitare i suoi sacerdoti nella preghiera, nel vescovo, nei fratelli presbiteri e nel suo popolo. Scompagini la routine e disturbi un po', susciti l'inquietudine - come al tempo del primo amore -, metta in moto tutte le capacità affinché la nostra gente abbia vita e vita in abbondanza.<sup>32</sup> Le vicinanze del Signore non sono un incarico in più: sono un dono che Lui fa per mantenere viva e feconda la vocazione. La vicinanza con Dio, la vicinanza con il vescovo, la vicinanza fra noi sacerdoti e la vicinanza con il Santo Popolo fedele di Dio.

Davanti alla tentazione di chiuderci in discorsi e discussioni interminabili sulla teologia del sacerdozio o su teorie di ciò che dovrebbe essere, il Signore guarda con tenerezza e compassione e offre ai sacerdoti le coordinate a partire dalle quali riconoscere e mantenere vivo l'ardore per la missione: vicinanza, che è compassionevole e tenera, vicinanza a Dio, al vescovo, ai fratelli presbiteri e al popolo che è stato loro affidato. Vicinanza con lo stile di Dio, che è vicino con compassione e tenerezza.

E grazie a voi per la vostra vicinanza e la vostra pazienza, grazie, grazie tante! Buon lavoro a tutti voi. Io vado in biblioteca perché ho tanti appuntamenti questa mattina. Pregate per me e io pregherò per voi. Buon lavoro!

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Esercizi spirituali, Annotazioni, 2, 4.

 $<sup>^{32}</sup>$  Cfr Gv 10, 10.

#### IV

#### Ad participes Coetus Plenarii Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus.\*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!

Ringrazio il Cardinale Sandri per le parole di saluto e di introduzione; e ringrazio ciascuno di voi per la presenza, specialmente chi viene da lontano.

Questa mattina avete pregato dinanzi alla Confessione dell'Apostolo Pietro, rinnovando insieme la professione di fede: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente". Lo stesso gesto che abbiamo compiuto prima della Messa di inizio del pontificato, per manifestare, come diceva il Papa Benedetto XV, che «nella Chiesa di Gesù Cristo, la quale non è né latina, né greca, né slava, ma cattolica non esiste alcuna discriminazione tra i suoi figli e che tutti, latini, greci, slavi e di altre nazionalità hanno la medesima importanza». Proprio a lui, che è il fondatore della Congregazione per le Chiese Orientali e del Pontificio Istituto Orientale, va la nostra memoria riconoscente, a cento anni dalla sua morte. Egli denunciò l'inciviltà della guerra quale "inutile strage". Il suo monito rimase inascoltato dai Capi delle Nazioni impegnate nel primo conflitto mondiale. Come inascoltato è stato l'appello di San Giovanni Paolo II per scongiurare il conflitto in Iraq.

Come in questo momento, in cui ci sono tante guerre dappertutto, questo appello sia dei Papi sia degli uomini e donne di buona volontà è inascoltato. Sembra che il premio più grande per la pace si dovrebbe dare alle guerre: una contraddizione! Siamo attaccati alle guerre, e questo è tragico. L'umanità, che si vanta di andare avanti nella scienza, nel pensiero, in tante cose belle, va indietro nel tessere la pace. È campione nel fare la guerra. E questo ci fa vergognare tutti. Dobbiamo pregare e chiedere perdono per questo atteggiamento.

Abbiamo sperato che non ci sarebbe stato bisogno di ripetere parole simili nel terzo millennio; eppure l'umanità sembra ancora brancolare nelle tenebre: abbiamo assistito alle stragi dei conflitti in Medio Oriente, in Siria e Iraq; a quelle nella regione etiopica del Tigrai; e venti minacciosi soffiano ancora nelle steppe dell'Europa Orientale, accendendo le micce e

<sup>\*</sup> Die 18 Februarii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Enc. Dei Providentis, 1 maggio 1917.

i fuochi delle armi e lasciando gelidi i cuori dei poveri e degli innocenti, questi non contano. E intanto continua il dramma del Libano, che ormai lascia tante persone senza pane; giovani e adulti hanno perso la speranza e lasciano quelle terre. Eppure esse sono la madre-patria delle Chiese Cattoliche Orientali: là si sono sviluppate custodendo tradizioni millenarie, e molti di voi, Membri del Dicastero, ne siete i figli e gli eredi.

Il vostro quotidiano è dunque come un impasto della polvere preziosa dell'oro del vostro passato e della testimonianza di fede eroica di molti nel presente, insieme però al fango delle miserie di cui siamo anche responsabili e del dolore che vi viene provocato da forze esterne. O ancora siete semi posti sugli steli e sui rami delle piante secolari, trasportati dal vento fino ad impensabili confini: i cattolici orientali ormai da decenni abitano continenti lontani, hanno solcato mari e oceani e attraversato pianure. Sono già costituite eparchie in Canada, negli Stati Uniti, in America Latina, in Europa, in Oceania, e molti altri sono affidati almeno per il momento ai Vescovi latini che coordinano l'azione pastorale attraverso i sacerdoti inviati secondo le corrette procedure dai rispettivi Capi di Chiesa, Patriarchi, Arcivescovi Maggiori o Metropoliti sui iuris.

Per questo i vostri lavori hanno trattato dell'evangelizzazione, che costituisce l'identità della Chiesa in ogni sua parte, anzi, la vocazione di ogni battezzato. E per la missione dobbiamo porci maggiormente in ascolto della ricchezza delle diverse tradizioni. Penso ad esempio all'itinerario del catecumenato degli adulti, che prevede la celebrazione dei Sacramenti dell'iniziazione cristiana in forma unitaria: una consuetudine che nelle Chiese Orientali è custodita e praticata anche per i fanciulli. In entrambi i percorsi si intuisce l'importanza di una sapiente catechesi mistagogica, che accompagni i battezzati di ogni età a una matura e gioiosa appartenenza alla comunità cristiana. Nella Chiesa latina ci manca questa catechesi mistagogica. Su questa strada sono preziose le diverse ministerialità nella Chiesa, come pure l'armonia nei rapporti con i religiosi e le religiose che operano secondo il carisma proprio anche nei vostri contesti. Su tutti questi aspetti vi siete soffermati in questi giorni.

C'è un'esperienza in cui la "creta" della nostra umanità si lascia plasmare, non dalle opinioni mutevoli o dalle pur necessarie analisi sociologiche, ma dalla Parola e dallo Spirito del Risorto. Questa esperienza è la liturgia. E questo ci fa pensare anche al cammino sinodale, anzi, al percorso sinodale. Il percorso sinodale non è un parlamento, non è un direi le opinioni diverse e poi fare una sintesi o una votazione, no. Il percorso sinodale è camminare insieme sotto la guida dello Spirito Santo, e voi, nelle vostre Chiese, avete dei Sinodi, antiche tradizioni sinodali, e siete testimoni di questo. C'è lo Spirito, nella sinodalità, e quando non c'è lo Spirito c'è soltanto un parlamento o un sondaggio d'opinione, ma non il Sinodo. Questa esperienza – dicevo – è il cielo sulla terra, e questo si dà nella liturgia, come soprattutto l'Oriente ama ripetere. Ma la bellezza dei riti orientali è ben lungi dal costituire un'oasi di evasione o di conservazione. L'assemblea liturgica si riconosce tale non perché si convoca da sé stessa, ma perché ascolta la voce di un Altro, restando rivolta a Lui, e proprio per questo sente l'urgenza di andare verso il fratello e la sorella portando l'annuncio di Cristo. Anche quelle tradizioni che custodiscono l'uso dell'iconostasi, con la porta regale, oppure il velo che nasconde il santuario in alcuni momenti del rito, ci insegnano che tali elementi architettonici o rituali non trasmettono l'idea della distanza di Dio, ma al contrario esaltano il mistero di condiscendenza – di syncatabasi – nel quale il Verbo è venuto e viene nel mondo.

Il Convegno Liturgico per i 25 anni dell'Istruzione sull'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali è un'opportunità per conoscersi all'interno delle commissioni liturgiche delle diverse Chiese sui iuris; è un invito a camminare insieme al Dicastero e ai suoi Consultori, secondo la via indicata dal Concilio Ecumenico Vaticano II. In tale cammino fa molto bene che ciascuna componente dell'unica e sinfonica Chiesa Cattolica si mantenga sempre in ascolto delle altre tradizioni, dei loro itinerari di ricerca e di riforma, custodendo però ciascuna la propria originalità. La fedeltà alla propria originalità è ciò che fa la ricchezza sinfonica delle Chiese orientali. Ci si può interrogare, per esempio, sulla possibile introduzione di edizioni della liturgia nelle lingue dei Paesi ove i propri fedeli si sono diffusi, ma sulla forma della celebrazione è necessario che si viva l'unità secondo quanto è stabilito dai Sinodi e approvato dalla Sede Apostolica, evitando particolarismi liturgici che, in realtà, manifestano divisioni di altro genere in seno alle rispettive Chiese. Inoltre, non dimentichiamo che i fratelli delle Chiese Ortodosse e Ortodosse Orientali ci guardano: anche se non possiamo sederci alla stessa mensa eucaristica, tuttavia quasi sempre celebriamo e preghiamo i medesimi testi liturgici. Stiamo attenti, pertanto, a sperimentazioni che possono nuocere al cammino verso l'unità visibile di tutti i discepoli di Cristo. Il mondo ha bisogno della testimonianza della comunione: se diamo scandalo con le dispute liturgiche – e purtroppo recentemente ce ne sono state alcune –, facciamo il gioco di colui che è maestro della divisione.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il vostro lavoro di questi giorni. Vi sono sempre vicino nella preghiera. Portate ai vostri fedeli il mio incoraggiamento e la mia benedizione. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.

#### V

# Ad Legatos Ecclesiarum Iraquiae in anniversaria memoria Itineris Apostolici in Iraquiam.\*

Cari Fratelli in Cristo,

con emozione e gioia vi ritrovo qui a Roma, rappresentanti delle diverse Chiese cristiane in Iraq, a un anno della visita, per me indimenticabile, nel vostro Paese. Tramite voi, desidero estendere il mio cordiale saluto a tutti i pastori e i fedeli delle vostre comunità, facendo mie le parole dell'Apostolo Paolo: «Grazia a voi e pace da Dio».

Le vostre terre sono terre degli inizi: inizi della antiche civiltà del Medio Oriente, inizi della storia della salvezza, inizi della storia della vocazione di Abramo. Sono anche terre degli inizi cristiani: delle prime missioni, grazie alla predicazione dell'Apostolo Tommaso, di Addai e Mari e dei loro discepoli, non solo in Mesopotamia, ma fino al lontano Oriente. Ma sono anche terre di esuli: pensiamo all'esilio degli Ebrei a Ninive, e a quello di Babilonia, di cui ci parlano i profeti Geremia, Ezechiele e Daniele, che sostennero la speranza del popolo sradicato dalla sua terra. Ma anche molti cristiani della vostra regione sono stati costretti all'esilio: le persecuzioni e le guerre, che si sono succedute fino ai nostri giorni, hanno costretto molti di loro a emigrare, portando in Occidente la luce dell'Oriente cristiano.

Cari Fratelli, se richiamo questi episodi della storia biblica e cristiana del vostro Paese, è perché non sono estranei alla situazione attuale. Le vostre comunità appartengono alla storia più antica dell'Iraq e hanno conosciuto momenti veramente tragici, ma hanno offerto coraggiose testimonianze di fedeltà al Vangelo. Di questo ringrazio Dio ed esprimo a voi la mia riconoscenza. Mi inchino davanti alla sofferenza e al martirio di coloro che hanno custodito la fede, anche a prezzo della vita. Come il sangue di Cristo, versato per amore, ha portato riconciliazione e ha fatto fiorire la Chiesa, così il sangue di questi numerosi martiri del nostro tempo, appartenenti a diverse tradizioni ma uniti nel medesimo sacrificio, sia seme di unità tra i cristiani e segni una nuova primavera della fede.

<sup>\*</sup> Die 28 Februarii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rm 1, 7.

Le vostre Chiese, attraverso le relazioni fraterne che esistono tra loro, hanno stabilito molteplici legami di collaborazione nel campo della pastorale, della formazione e del servizio ai più poveri. Oggi esiste una radicata comunione tra i cristiani del Paese. Vorrei incoraggiarvi a proseguire su questa strada, affinché, mediante iniziative concrete, un dialogo costante e ciò che più conta, l'amore fraterno, si compiano passi avanti verso la piena unità. In mezzo a un popolo che ha patito tante lacerazioni e discordie, i cristiani risplendano come un segno profetico di unità nella diversità.

Carissimi, con voi desidero affermare ancora una volta che non è possibile immaginare l'Iraq senza i cristiani. Questa convinzione non si basa solo su un fondamento religioso, ma su evidenze sociali e culturali. L'Iraq senza i cristiani non sarebbe più l'Iraq, perché i cristiani, insieme ad altri credenti, contribuiscono fortemente all'identità specifica del Paese: un luogo in cui la convivenza, la tolleranza e l'accettazione reciproca sono fioriti fin dai primi secoli; un luogo che ha la vocazione di mostrare, in Medio Oriente e nel mondo, la pacifica convivialità delle differenze. Nulla, perciò, deve essere lasciato intentato affinché i cristiani continuino a sentire che l'Iraq è casa loro, e che sono cittadini a pieno titolo, chiamati a dare il loro contributo alla terra dove hanno sempre vissuto.<sup>2</sup> Per questo, cari Fratelli, Pastori del Popolo di Dio, siate sempre dediti e solerti ad assistere e confortare il gregge. Siate vicini ai fedeli affidati alle vostre cure, testimoniando anzitutto con l'esempio e con la condotta di vita evangelica la prossimità e la tenerezza di Gesù Buon Pastore.

Voi cristiani dell'Iraq, che dai tempi apostolici vivete fianco a fianco con altre religioni, avete, oggi specialmente, un'altra imprescindibile vocazione: impegnarvi affinché le religioni siano a servizio della fraternità. Infatti, «le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di ogni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella società». Voi sapete bene che il dialogo interreligioso non è questione di pura cortesia. No, va oltre. Non è questione di negoziazione o di diplomazia. No, va oltre. È un cammino di fratellanza proteso alla pace, un cammino spesso faticoso ma che, specialmente in questi tempi,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Dichiarazione comune di Papa Francesco e del Catholicos-Patriarca Mar Gewargis III, 9 novembre 2018, n. 6.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 3}\,$  Lett. enc. Fratelli tutti, 271.

Dio chiede e benedice. È un percorso che ha bisogno di pazienza e comprensione. Ma ci fa crescere come cristiani, perché richiede l'apertura del cuore e l'impegno ad essere, concretamente, operatori di pace.

Porsi in dialogo è anche il miglior antidoto all'estremismo, che è un pericolo per gli aderenti di ogni religione e una grave minaccia alla pace. Occorre però lavorare per sradicare le cause remote dei fondamentalismi, di questi estremismi che attecchiscono più facilmente in contesti di povertà materiale, culturale ed educativa, e vengono alimentati da situazioni di ingiustizia e di precarietà, come quelli lasciati dalle guerre. E quante guerre, quanti conflitti, quante nefaste interferenze hanno colpito il vostro Paese! Esso ha bisogno di uno sviluppo autonomo e coeso, senza che, come troppe volte tristemente accaduto, venga danneggiato da interessi esterni. Il vostro Paese ha la propria dignità, la propria libertà e non può essere ridotto a un campo di guerra.

Cari Fratelli in Cristo, sappiate che siete nel mio cuore e nelle preghiere di tantissime persone. Non scoraggiatevi: mentre tanti, a vari livelli, minacciano la pace, noi non distogliamo lo sguardo da Gesù, Principe della pace, e non stanchiamoci di invocare il suo Spirito, artefice di unità. Sant'Efrem, sulla scia di san Cipriano, paragonò l'unità della Chiesa alla "tunica inconsutile e indivisa" di Cristo. Nonostante fosse stato brutalmente spogliato delle vesti, la sua tunica rimase unita. Anche nella storia lo Spirito di Gesù custodisce l'unità dei credenti, nonostante le nostre divisioni. Chiediamo alla Santissima Trinità, modello della vera unità che non è uniformità, di rafforzare la comunione tra di noi e tra le nostre Chiese. Potremo così corrispondere all'accorato desiderio del Signore che i suoi discepoli siano "una sola cosa".

Vi ringrazio di cuore per essere venuti e vi propongo ora di recitare insieme la preghiera del Signore, ognuno nella propria lingua.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Inni alla crocifissione VI,6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gv 17, 21.

#### **NUNTIUS**

#### Pro Quadragesima a. 2022.

«Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a)

Cari fratelli e sorelle,

la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere sull'esortazione di San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione (kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6, 9-10a).

#### 1. Semina e mietitura

In questo brano l'Apostolo evoca l'immagine della semina e della mietitura, tanto cara a Gesù (cfr Mt 13). San Paolo ci parla di un kairós: un tempo propizio per seminare il bene in vista di una mietitura. Cos'è per noi questo tempo favorevole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo è anche tutta l'esistenza terrena, di cui la Quaresima è in qualche modo un'immagine. Nella nostra vita troppo spesso prevalgono l'avidità e la superbia, il desiderio di avere, di accumulare e di consumare, come mostra l'uomo stolto della parabola evangelica, il quale riteneva la sua vita sicura e felice per il grande raccolto accumulato nei suoi granai (cfr Lc 12, 16-21). La Quaresima ci invita alla conversione, a cambiare mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza non tanto nell'avere quanto nel donare, non tanto nell'accumulare quanto nel seminare il bene e nel condividere.

Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a seminare nell'umanità semi di bene» (Enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Quaresima siamo chiamati a rispondere al dono di Dio accogliendo la sua Parola «viva ed efficace» (Eb 4, 12). L'ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr S. Agostino, Serm. 243, 9,8; 270, 3; En. in Ps. 110, 1.

pronta docilità al suo agire (cfr Gc 1, 21) che rende feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è la chiamata ad essere «collaboratori di Dio» (1 Cor 3, 9), facendo buon uso del tempo presente (cfr Ef 5, 16) per seminare anche noi operando il bene. Questa chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, ma come una grazia con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua feconda magnanimità.

E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? Certamente. Il legame stretto tra semina e raccolto è ribadito dallo stesso San Paolo, che afferma: «Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà » (2 Cor 9, 6). Ma di quale raccolto si tratta? Un primo frutto del bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni quotidiane, anche nei gesti più piccoli di bontà. In Dio nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nessuna «generosa fatica » vanno perduti (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). Come l'albero si riconosce dai frutti (cfr Mt 7, 16.20), così la vita piena di opere buone è luminosa (cfr Mt 5, 14-16) e porta il profumo di Cristo nel mondo (cfr 2 Cor 2, 15). Servire Dio, liberi dal peccato, fa maturare frutti di santificazione per la salvezza di tutti (cfr Rm 6, 22).

In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto seminiamo giacché, secondo il proverbio evangelico, «uno semina e l'altro miete» (Gv 4, 37). Proprio seminando per il bene altrui partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È grande nobiltà esser capaci di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con la speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina» (Enc. Fratelli tutti, 196). Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche del tornaconto personale e conferisce al nostro agire il respiro ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di Dio.

La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: ci annuncia che la mietitura più vera è quella escatologica, quella dell'ultimo giorno, del giorno senza tramonto. Il frutto compiuto della nostra vita e delle nostre azioni è il «frutto per la vita eterna» (Gv 4, 36), che sarà il nostro «tesoro nei cieli» (Lc 12, 33; 18, 22). Gesù stesso usa l'immagine del seme che muore nella terra e fruttifica per esprimere il mistero della sua morte e risurrezione (cfr Gv 12, 24); e San Paolo la riprende per parlare della risurrezione del nostro corpo: «È seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge nella gloria; è seminato

nella debolezza, risorge nella potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale» (1 Cor 15, 42-44). Questa speranza è la grande luce che Cristo risorto porta nel mondo: «Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti» (1 Cor 15, 19-20), affinché coloro che sono intimamente uniti a lui nell'amore, «a somiglianza della sua morte» (Rm 6, 5), siano anche uniti alla sua risurrezione per la vita eterna (cfr Gv 5, 29): «Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro» (Mt 13, 43).

#### 2. «Non stanchiamoci di fare il bene»

La risurrezione di Cristo anima le speranze terrene con la «grande speranza» della vita eterna e immette già nel tempo presente il germe della salvezza (cfr Benedetto XVI, Enc. Spe salvi, 3; 7). Di fronte all'amara delusione per tanti sogni infranti, di fronte alla preoccupazione per le sfide che incombono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, la tentazione è quella di chiudersi nel proprio egoismo individualistico e rifugiarsi nell'indifferenza alle sofferenze altrui. Effettivamente, anche le migliori risorse sono limitate: «Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono» (Is 40, 30). Ma Dio «dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. [...] Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40, 29.31). La Quaresima ci chiama a riporre la nostra fede e la nostra speranza nel Signore (cfr 1 Pt 1, 21), perché solo con lo sguardo fisso su Gesù Cristo risorto (cfr Eb 12, 2) possiamo accogliere l'esortazione dell'Apostolo: «Non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6, 9).

Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario «pregare sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18, 1). Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi è una pericolosa illusione. Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano la nostra fragilità personale e sociale, questa Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la quale non possiamo avere stabilità (cfr Is 7, 9). Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della storia; ma soprattutto nessuno si salva senza Dio,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia (27 marzo 2020).

perché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure acque della morte. La fede non ci esime dalle tribolazioni della vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio in Cristo, con la grande speranza che non delude e il cui pegno è l'amore che Dio ha riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5, 1-5).

Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno corporale a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il peccato. Non stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, sapendo che Dio mai si stanca di perdonare. Non stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella fragilità che spinge all'egoismo e ad ogni male, trovando nel corso dei secoli diverse vie attraverso le quali far precipitare l'uomo nel peccato (cfr Enc. Fratelli tutti, 166). Una di queste vie è il rischio di dipendenza dai media digitali, che impoverisce i rapporti umani. La Quaresima è tempo propizio per contrastare queste insidie e per coltivare invece una più integrale comunicazione umana (cfr ibid., 43) fatta di «incontri reali» (ibid., 50), a tu per tu.

Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il prossimo. Durante questa Quaresima, pratichiamo l'elemosina donando con gioia (cfr 2 Cor 9, 7). Dio «che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento» (2 Cor 9, 10) provvede per ciascuno di noi non solo affinché possiamo avere di che nutrirci, bensì affinché possiamo essere generosi nell'operare il bene verso gli altri. Se è vero che tutta la nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo in modo particolare di questa Quaresima per prenderci cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla strada della vita (cfr Lc 10, 25-37). La Quaresima è tempo propizio per cercare, e non evitare, chi è nel bisogno; per chiamare, e non ignorare, chi desidera ascolto e una buona parola; per visitare, e non abbandonare, chi soffre la solitudine. Mettiamo in pratica l'appello a operare il bene verso tutti, prendendoci il tempo per amare i più piccoli e indifesi, gli abbandonati e disprezzati, chi è discriminato ed emarginato (cfr Enc. Fratelli tutti, 193).

#### 3. «Se non desistiamo, a suo tempo mieteremo»

La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche l'amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno

 $<sup>^3</sup>$  Cfr Angelus del 17 marzo 2013.

conquistati ogni giorno» (*ibid.*, 11). Chiediamo dunque a Dio la paziente costanza dell'agricoltore (cfr *Gc* 5, 7) per non desistere nel fare il bene, un passo alla volta. Chi cade, tenda la mano al Padre che sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle seduzioni del maligno, non tardi a tornare a Lui che «largamente perdona» (*Is* 55, 7). In questo tempo di conversione, trovando sostegno nella grazia di Dio e nella comunione della Chiesa, non stanchiamoci di seminare il bene. Il digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga, la carità feconda. Abbiamo la certezza nella fede che «se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» e che, con il dono della perseveranza, otterremo i beni promessi (cfr *Eb* 10, 36) per la salvezza nostra e altrui (cfr 1 Tm 4, 16). Praticando l'amore fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha dato la sua vita per noi (cfr 2 Cor 5, 14-15) e pregustiamo la gioia del Regno dei cieli, quando Dio sarà «tutto in tutti» (1 Cor 15, 28).

La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il Salvatore e che custodiva tutte le cose «meditandole nel suo cuore» (*Lc* 2,19) ci ottenga il dono della pazienza e ci sia vicina con la sua materna presenza, affinché questo tempo di conversione porti frutti di salvezza eterna.

Roma, San Giovanni in Laterano, 11 novembre 2021, Memoria di San Martino Vescovo.

#### FRANCESCO

#### NUNTII TELEVISIFICI

T

In VIII Die Internationali precis et meditationis contra Hominum Mercaturam, cuius argumentum «Curae vis. Mulieres, oeconomia et hominum mercatura».\*

Care sorelle e cari fratelli!

Rivolgo il mio saluto e il mio ringraziamento agli organizzatori della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, promossa dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali e dall'Unione dei Superiori Generali. Un grazie speciale al gruppo *Talitha Kum* che coordina l'iniziativa in collaborazione con tante organizzazioni locali e internazionali.

Il tema di quest'anno è: "La forza della cura. Donne, economia e tratta di persone". Esso ci invita a considerare la condizione delle donne e delle bambine, sottoposte a molteplici forme di sfruttamento, anche attraverso matrimoni forzati, schiavitù domestica e lavorativa. Le migliaia di donne e bambine che ogni anno vengono trafficate denunciano le drammatiche conseguenze di modelli relazionali fondati sulla discriminazione e la sottomissione. E non è un'esagerazione: migliaia!

L'organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal rispecchiare con chiarezza il fatto che le donne hanno la stessa dignità e gli stessi diritti degli uomini. Si constata purtroppo che «doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti » (Enc. Fratelli tutti, 23).

La tratta di persone, attraverso lo sfruttamento domestico e quello sessuale, riconsegna con violenza le donne e le bambine al loro supposto ruolo di subordinate alla prestazione di servizi domestici e di servizi sessuali, alla loro figura di erogatrici di cura e dispensatrici di piacere, che ripropone uno schema di rapporti improntati al potere del genere maschile su quello femminile. Ancora oggi, e ad alto livello.

La tratta di persone è violenza! La violenza sofferta da ogni donna e da ogni bambina è una ferita aperta nel corpo di Cristo, nel corpo dell'umanità intera, è una ferita profonda che riguarda anche ognuno di noi.

<sup>\*</sup> Die 8 Februarii 2022.

Sono tante le donne che hanno il coraggio di ribellarsi alla violenza. Anche noi uomini siamo chiamati a farlo, a dire no ad ogni violenza, inclusa quella contro le donne e le bambine. E insieme possiamo e dobbiamo lottare perché i diritti umani siano declinati in forma specifica, nel rispetto delle diversità e nel riconoscimento della dignità di ogni persona, avendo a cuore in modo particolare chi è leso nei suoi diritti fondamentali.

Santa Bakhita ci indica la via per la trasformazione. La sua vita racconta che il cambiamento è possibile quando ci si lascia trasformare dalla cura che Dio ha per ciascuno di noi. È la cura della misericordia, è la cura dell'amore che ci cambia nel profondo e ci rende capaci di accogliere gli altri come fratelli e sorelle. Riconoscere la dignità di ogni persona è il primo atto di cura. È il primo atto di cura: riconoscere la dignità! E il prendersi cura fa bene a tutti, a chi dà e a chi riceve, perché non è un'azione unidirezionale ma genera reciprocità. Dio si è preso cura di Giuseppina Bakhita, l'ha accompagnata nel processo di guarigione delle ferite causate dalla schiavitù fino a rendere il suo cuore, la sua mente e le sue viscere capaci di riconciliazione, di libertà e di tenerezza.

Incoraggio ogni donna e ogni ragazza che si impegna per la trasformazione e la cura, nella scuola, in famiglia, nella società. E incoraggio ogni uomo e ogni ragazzo a non rimanere fuori da questo processo di trasformazione, ricordando l'esempio del Buon Samaritano: un uomo che non si vergogna di chinarsi sul fratello e di prendersi cura di lui. Prendersi cura è l'agire di Dio nella storia, nella nostra storia personale e nella nostra storia comunitaria. Dio si è preso cura e si prende cura di noi continuamente. Prenderci cura, insieme, uomini e donne, è l'appello di questa Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta: insieme possiamo far crescere un'economia della cura e contrastare con tutte le forze ogni forma di sfruttamento della tratta di persone.

Care sorelle e cari fratelli, so che siete in tanti a partecipare a questa Giornata di preghiera e riflessione, di vari Paesi e di diverse tradizioni religiose. A tutti esprimo la mia gratitudine e il mio incoraggiamento: andiamo avanti nella lotta contro la tratta di persone e ogni forma di schiavitù e di sfruttamento. Vi invito tutti a tenere viva l'indignazione – tenere viva l'indignazione! – e a trovare ogni giorno la forza di impegnarvi con determinazione su questo fronte. Non abbiate paura davanti all'arroganza della violenza, no; non arrendetevi alla corruzione del denaro e del potere.

Grazie a tutti e avanti, non scoraggiatevi! Che Dio benedica voi e il vostro lavoro. Grazie!

 $\Pi$ 

Ad participes Occursus linea electronica acti a Dicasterio ad Integram Humanam Progressionem fovendam provecti de argumento: «Dies Mundialis pro Aegrotantibus: sensus, propositum, provocatio», in XXX Die Mundiali pro Aegrotantibus.\*

Rivolgo il mio saluto a tutti voi che partecipate a questo Webinar: "Giornata Mondiale del Malato: significato, obiettivi e sfide", organizzato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, in occasione della XXX Giornata Mondiale del Malato. E il pensiero va con riconoscenza a tutti coloro che, nella Chiesa e nella società, stanno con amore accanto a chi soffre.

L'esperienza della malattia ci fa sentire fragili, ci fa sentire bisognosi degli altri. Non solo. «La malattia impone una domanda di senso, che nella fede si rivolge a Dio: una domanda che cerca un nuovo significato e una nuova direzione all'esistenza, e che a volte può non trovare subito una risposta».¹

San Giovanni Paolo II ha indicato, a partire dalla sua personale esperienza, il sentiero di questo cammino di ricerca. Non si tratta di ripiegarsi su sé stessi, ma, al contrario di aprirsi a un amore più grande: «Se un uomo diventa partecipe delle sofferenze di Cristo, ciò avviene perché Cristo ha aperto la sua sofferenza all'uomo, perché egli stesso nella sua sofferenza redentiva è divenuto, in un certo senso, partecipe di tutte le sofferenze umane – tutte, di tutte le sofferenze umane –. L'uomo, scoprendo mediante la fede la sofferenza redentrice di Cristo, insieme scopre in essa le proprie sofferenze, le ritrova, mediante la fede, arricchite di un nuovo contenuto e di un nuovo significato » (Lett. ap. Salvifici doloris, 11 febbraio 1984, 20).

Non si deve « mai dimenticare la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e le sue fragilità ».² È la persona nella sua integralità che necessita di cura: il corpo, la mente, gli affetti, la libertà e la volontà, la vita spirituale... La cura non si può sezionare; perché non si può sezionare l'essere umano. Potremmo – paradossalmente – salvare il corpo e perdere l'umanità. I santi

<sup>\*</sup> Die 11 Februarii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Messaggio per la XXIX Giornata Mondiale del Malato (20 dicembre 2020), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Messaggio per la XXX Giornata Mondiale del Malato (10 dicembre 2021), 3.

che si sono presi carico dei malati hanno sempre seguito l'insegnamento del Maestro: curare le ferite del corpo e dell'anima; pregare e agire per la guarigione fisica e spirituale insieme.

Questo tempo di pandemia ci sta insegnando ad avere uno sguardo sulla malattia come fenomeno globale e non solo individuale, e ci invita a riflettere su altri tipi di "patologie" che minacciano l'umanità e il mondo. Individualismo e indifferenza all'altro sono forme di egoismo che risultano purtroppo amplificate nella società del benessere consumistico e del liberismo economico; e le conseguenti disuguaglianze si riscontrano anche nel campo sanitario, dove alcuni godono delle cosiddette "eccellenze" e molti altri stentano ad accedere alle cure di base. Per sanare questo "virus" sociale, l'antidoto è la cultura della fraternità, fondata sulla coscienza che siamo tutti uguali come persone umane, tutti uguali, figli di un unico Padre (cfr Fratelli tutti, 272). Su questa base si potranno avere cure efficaci e per tutti. Ma se non siamo convinti che siamo tutti uguali, la cosa non andrà bene.

Tenendo sempre presente la parabola del buon samaritano (cfr *ibid.*, Capitolo II), ricordiamoci che non dobbiamo essere complici né dei banditi che derubano un uomo e lo abbandonano ferito per la strada, né dei due funzionari del culto che lo vedono e passano oltre (cfr *Lc* 10, 30-32). La Chiesa, seguendo Gesù, Buon Samaritano dell'umanità, si è sempre prodigata verso coloro che soffrono, dedicando, in particolare, ai malati grandi risorse sia personali sia economiche. Penso ai dispensari e alle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo; penso alle tante sorelle e ai tanti fratelli missionari che hanno speso la vita per curare i malati più indigenti; a volte loro stessi malati tra i malati. E penso ai numerosi santi e sante che in tutto il mondo hanno avviato opere sanitarie, coinvolgendo compagni e compagne e dando così origine a congregazioni religiose. Questa vocazione e missione per la cura umana integrale deve anche oggi rinnovare i carismi nel campo sanitario, perché non manchi la vicinanza alle persone sofferenti.

Rivolgo un pensiero pieno di gratitudine a tutti coloro che nella vita e nel lavoro stanno ogni giorno vicino ai malati. Ai familiari e agli amici, che assistono i loro cari con affetto e ne condividono gioie e speranze, dolori e angosce. Ai medici, alle infermiere e agli infermieri, ai farmacisti e a tutti gli operatori sanitari; come anche ai Cappellani ospedalieri, alle religiose e ai religiosi degli Istituti dedicati alla cura degli infermi e a tanti volontari, ce ne sono tanti di volontari. A tutte queste persone assicuro

il mio ricordo nella preghiera, perché il Signore doni loro la capacità di ascoltare i malati, di avere pazienza con loro, di prendersene cura in modo integrale, corpo, spirito e relazioni.

E prego in modo particolare per tutti i malati, in ogni angolo del mondo, specialmente per coloro che sono più soli e non hanno accesso ai servizi sanitari. Cari fratelli e sorelle, vi affido alla protezione materna di Maria, Salute dei malati. E a voi, e a quanti si prendono cura di voi, invio di cuore la mia Benedizione.

### SECRETARIA STATUS

#### RESCRIPTA «EX AUDIENTIA SS.MI»

T

De Articulo 10bis inserendo in Normas Generales Curiae Romanae super contractu ex appellatione.

# Inserimento dell'Art. 10bis

### nel Regolamento Generale della Curia Romana circa il contratto a chiamata

Sua Santità Francesco nell'Udienza concessami il giorno 13 dicembre 2021, in attuazione della Lettera Pontificia del 16 settembre 2018, con la quale sono state affrontate delle criticità nella complessa tematica del lavoro nella Curia Romana, ha approvato l'incorporazione dell'Art. 10bis, allegato al presente Rescritto, circa il contratto a chiamata, nel Regolamento Generale della Curia Romana.

Il Santo Padre ha altresì disposto che il suddetto articolo, allegato al presente Rescritto, sia pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis* ed entri in vigore non appena istituita presso il Fondo Pensioni l'apposita gestione separata.

Dal Vaticano, 1° marzo 2022

Pietro Card. Parolin Segretario di Stato

#### Allegato

### Art. 10bis

§1. Per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, organizzative o sostitutive ovvero qualora in particolari periodi sorga la necessità di prestazioni non predeterminabili, le Autorità preposte ai singoli Organismi possono stipulare contratti

- a tempo determinato denominati "a chiamata", purché entro i limiti del proprio bilancio.
- §2. Il contratto a chiamata viene stipulato dal Capo Dicastero, dal quale il lavoratore dipende, previo nulla osta della Segreteria di Stato. Il contratto a chiamata dovrà indicare:
  - a) la durata della prestazione lavorativa;
  - b) ipotesi e/o prestazioni che consentono la stipula del contratto;
  - c) luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e modalità di disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
  - d) il trattamento economico spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, secondo quanto disposto al § 5.
- §3. I contratti a chiamata possono essere ammessi per un periodo complessivamente non superiore a seicentosessantacinque giornate di effettivo lavoro nell'arco di cinque anni solari.
- §4. Al personale assunto con contratto a chiamata si applica, in quanto compatibile, il trattamento economico previsto nel presente Regolamento per il personale di ruolo, riproporzionato in ragione della durata della prestazione eseguita e in corrispondenza col livello funzionale richiesto dai compiti affidati per quanto riguarda l'importo della retribuzione base, dell'ASI e di altri eventuali elementi; esso è soggetto alle ritenute per trattamenti previdenziali, assistenziali e di liquidazione. La quota parte della tredicesima maturata nel mese in ragione delle giornate effettivamente lavorate può essere corrisposta contestualmente alla retribuzione mensile.
- §5. Il personale assunto con contratto a chiamata è iscritto, ai fini pensionistici, in un'apposita gestione separata istituita presso il Fondo Pensioni ed ha diritto ad una copertura sanitaria minima presso il Fondo Assistenza Sanitaria, limitatamente ai periodi di effettivo servizio, come da prestazioni erogate dal Poliambulatorio medico della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, ovvero mediante ricorso a polizza assicurativa sanitaria.
- §6. Al personale assunto con contratto a chiamata spetta la concessione degli assegni al nucleo familiare, in proporzione, con esclusione di ogni altra provvidenza sociale disposta a favore del personale di ruolo.

- § 7. Il lavoratore sarà titolare dei diritti riconosciuti ai lavoratori dipendenti e maturerà il diritto al trattamento economico e normativo esclusivamente nei periodi di effettivo servizio.
- §8. Se nel contratto a chiamata è riconosciuta un'indennità di disponibilità essa si aggiunge all'eventuale retribuzione mensile ed obbliga il lavoratore, in caso di chiamata, ad accettare il servizio. La misura dell'indennità è pari al 20% della retribuzione di cui al § 4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo col quale ha stipulato il contratto, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità. Qualora non provveda al predetto adempimento, il lavoratore perde il diritto all'indennità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento. L'indennità di disponibilità, quando prevista dal contratto, è esclusa dalla maturazione del rateo della tredicesima e della liquidazione.
- §9. Il personale assunto con contratto a chiamata ha diritto alla maturazione di giorni di ferie, in ragione della prestazione eseguita. Le ferie non fruite saranno liquidate alla scadenza del contratto.
- § 10. Gli Organismi che beneficiano delle attività di cui ai precedenti §§ 1-9 sono tenuti ad assicurare, durante il servizio, il personale assunto a chiamata:
  - a) contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di dette attività;
  - b) per responsabilità civile verso terzi.
- §11. I contratti di cui al § 1 non danno titolo alla immissione in ruolo ed il rapporto di lavoro cessa allo scadere del termine.

#### $\Pi$

De Articulo 10bis inserendo in *Textum unicum Providentiarum pro Familiae* bono de paternitatis licentia.

# Inserimento dell'Art. 10bis

## nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità

Sua Santità Francesco nell'Udienza concessami il giorno 13 dicembre 2021, ha approvato l'Art. 10bis "Permesso di paternità", a integrazione del Titolo II delle Agevolazioni a Tutela della Maternità, del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia.

Il Romano Pontefice ha, altresì, stabilito che tale decisione sia pubblicata sugli *Acta Apostolicae Sedis* e ha disposto che entri in vigore con decorrenza dal 1° marzo 2022.

Con l'entrata in vigore del menzionato Art. 10bis s'intendono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie e/o non compatibili.

Dal Vaticano, 1º marzo 2022

Pietro Card. Parolin Segretario di Stato

#### Allegato

#### TESTO UNICO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA

#### Titolo II

#### AGEVOLAZIONI A TUTELA DELLA MATERNITÀ

#### Art. 10bis

#### Permesso di paternità

1. Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. I tre giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto.

- 2. Al padre lavoratore dipendente spetta, per i tre giorni di permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.
- 3. Il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza, i giorni in cui intende fruire del permesso, quando possibile con un anticipo di almeno 8 giorni. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcolerà dalla data presunta dell'evento. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta il padre è esonerato dal rispetto del termine di preavviso.
- 4. Il permesso di cui ai commi 1-3 si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il termine dei trenta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo ingresso in famiglia del minore.

# ACTA CONGREGATIONUM

## CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

#### **PARISIENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Hieronymi Lejeune, Christifidelis Laici et Patrisfamilias (1926-1994)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Una sententia, una tantum, nostrae rationem vitae formabit, quae idem Iesu dictum est: Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis » (Mt 25, 40).

Haec Servi Dei Hieronymi Lejeune verba eius laici, sponsi et patrisfamilias statum nencnon medici et docti viri opus continenter impulerunt. Evangelii vocationi ad caritatem large respondens, aegrotis ministravit atque Creatori industriosam laudem propter humanae vitae pulchritudinem tribuit.

Servus Dei in vico v.d. *Montrouge*, apud Lutetiam, die 13 mensis Iunii anno 1926 ortus est. Doctorali sua thesi in medicina defensa, die 1 mensis Maii anno 1952 Birgittam Bringsted in matrimonium duxit, ex qua quinque liberos habuit. Eodem anno in pueros tunc "mongoloides" nuncupatos incidit ac, eorum eorumque familiarum necessitatibus cognitis, pro eis vitam opusque suum consumere statuit. Apud Unitarum Nationum Coetum in numerum peritorum de radiationis atomicae effectu collatus est. Opus eius ad trisomiae 21, videlicet syndromae Down, causas inveniendas perduxit. Plus quam novem milia aegrotos a toto terrarum orbe oriundos tractavit. Plurimis insignis muneribusque est exornatus, inter quae v.d. *Kennedy Center Honors*, v.d. *Allen Memorial Award*, prima geneticae generalis cathedram in medicinae facultate Parisiensi, unitatis citogeneticae regimen apud Parisiense valetudinarium v.d. *Necker Enfants Malades Hospital* necnon Instituti Galliae partem. A Sancto Paulo VI sodalem Pontificiae Academiae

Scientiarum nominatus est. Sanctus Ioannes Paulus II Pontificiae Academiae pro Vita institutionem commisit ei, cuius primi praesidis munere ab anno 1994 est functus.

Contemplatum Incarnati Verbi mysterium Servum Dei ad virtutum christianarum exercitium perduxit. Sacramentis suscipiendis, Sacrarum Scripturarum lectione Virginique Mariae, cuius Rosarium assidue precabatur, devotione certam fidem alebat. Scientiam, tamquam arma adversus Revelationem, destringere recusans, quomodo vero fides et scientia invicem ad veritatem suppleant ostendit. Spes opus suum animabat, quo ad salutem iuxta Dei praecepta reducendi medicorum esse officium putabat. Christianum ob testimonium suum contemptione quadam inimicitiisque laborare debuit, praesertim quotiescumque in defendendis pueris eugenicae propositorum minis periclitantibus perseveraret.

Quam maxime autem singulariter, Servus Dei caritate erga aegrotos eminuit. Humilitate suique neglegentia, intellectus diligentiaeque dotibus praeclare atque fructuose usus est. Dum inspiciebat eos, aspectu eius misericordia pleno eiusque ratione omnino humana adstantes commovebantur. Familias etiam ad spem et fortitudinem excitare valebat.

Die 3 mensis Aprilis anno 1994, in Resurrectione Domini, animam suam Deo reddidit. Exequiae eius, in Nostrae Dominae Parisiensi basilica, magni populi concursum habuerunt atque eius Causam Beatificationis et Canonizationis incipi postulantes tum etiam haud defuerunt. Sanctus Ioannes Paulus II die 2 mensis Augusti anno 1997 ad sepulcrum eius precatus est.

Eius sanctitatis fama progrediente tempore perdurante, Servi Dei Causa Beatificationis et Canonizationis instructa est. Iuxta Curiam ecclesiasticam Parisiensem Inquisitio dioecesana a die 28 mensis Iunii anno 2007 ad diem 11 mensis Aprilis anno 2012 est celebrata, cuius decretum de iuridica validitate haec Congregatio de Causis Sanctorum die 21 mensis Februarii anno 2014 edidit. Positione confecta, consuetas secundum normas an Servus Dei virtutes christianas exercuisset disceptatum est. Fausto cum exitu, die 8 mensis Octobris anno 2019 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi, in Ordinaria diei 12 mensis Ianuarii anno 2021 Sessione congregati, Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes excoluisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Hieronymi Lejeune, Christifidelis Laici et Patrisfamilias, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Ianuarii a.D. 2021.

L. \$3 S.

 $\mbox{\ensuremath{\mathfrak{B}}}$  Fabius Fabene Archiep, tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### **MEDIOLANENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Adelaidis Bonolis Christifidelis Laicae, Fundatricis Operum v.d. «di Assistenza e Redenzione Sociale» (1909-1980)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Hoc uti propositum apostolatus mei in mundo vidi, id est in creaturis Caritatis ordinem restaurare, conculcatam Caritatem expetere, Caritatem indigne abusam reparare».

Ad «caritatis refectionem» Serva Dei Adelaidis Bonolis vires cunctas impendit. Christianae virtutes, quas tanto ardore exercuit, huius vivo documento sunt, quod «Deus caritas est; et, qui manet in caritate, in Deomanet, et Deus in eo manet» (1 Io 4, 16).

Serva Dei Mediolani die 14 mensis Augusti anno 1909 nata et in Basilicae Sancti Ambrosii paroecia, ubi cunctam per vitam habitavit, est baptizata. Opus faciens et simul studia colens, magistrae licentiam consecuta est, postea humanitatis studiorum licentiam quoque, atque anno 1944 philosophiae doctoris gradum apud Universitatem Catholicam Sacri Cordis Iesu est adepta. Facultatis medicinae apud Universitatem Studiorum Mediolanensem studia inchoavit at opus academicum, ut ad indigentibus succurendum se traderet, intermisit. Iisdem annis seipsam Deo privatis votis consecravit. In Actionem Catholicam maxime institit, cui iam a pueritia laboriose adhaeserat. Mediolani phisolophiam et, fere decem per annos, religionem catholicam apud lycaeum Ioanni Berchet dicatum docuit.

Aliquibus sacerdotibus religiosisque hortantibus atque nonnullis amicis adiuvantibus, "Domum ad Feminas Dirigendas", ubi meretrices innuptaeque matres cum pueris hospitio reciperentur, aperuit. "Domum ad Demissas ex Ergastulo Dirigendas" fundavit. Sinceritas et sui ipsius auctoritas, patientia et firmitudo, una in domo vivere et opus quoddam facere eius institutionis operae fundamentum fuerunt. "Villam Salutem" ad mulieres mente infirmas instituit. Ad homines olim carceratos vel ex institutis ad sanandos dementes demissos "Fraternum Auxilium" et "Domum Sancti Pauli" fundavit. Omnibus in his operis ab Archiepiscopo Mediolanensi, Ioanne Baptista Montini, hodie Sancto Paolo VI, pecunia quoque fauta est. "Societatis Amicitiae"

membrorum curam ipsa gerit, quam instituit quaeque ab anno 1962 Operarum possessionem et regimen sumpsit.

Omnis haec Servae Dei industria alta fide, firma spe sinceraque caritatis Dei experientia oriebatur. Creantis sanctificantisque Dei magnitudinem in homine intuebatur. Interiorem vitam cotidiana Eucharistia, precatione, Verbi Dei meditatione, pietatisque exercitiis in paroecia continenter alebat. Ut solam, veram et necessariam viam ad se Sanctissimae Trinitati committendum Baptisma reverebatur, necnon laicorum partem in missione Ecclesiae. Oboedientiam Pastorum magisterio praestabat et sacerdotum consilio auscultabat. Se a Deo diligi agnoscebat et omnes, in primis vulnerati cordis viros mulieresque, caritatem Dei per eam ipsam experiri. In omnibus Dei volutatem quaerebat. Insigna, quibus est ab Ecclesia societateque exornata, eius humilitatem atque sobrium simplicemque vivendi modum minime attenuaverunt.

Anno 1976 prima gravis cuiusdam morbi signa in ea apparuerunt et chirurgica sectio ei est adhibita. Ingravescenti infirmitate Serva Dei intimam quietem semper conservavit et, donec valeret, opus suum pro egenis exclusisque perrexit. Mediolani die 11 mensis Augusti anno 1980 sancte perivit. Eius fidei caritatisque memoria, progrediente tempore et Operis ab ea fundatis permanens, crevit atque veracem quandam sanctitatis famam vulgavit.

Hanc ob rem Servae Dei Causa Beatificationis et Canonizationis est incepta. Iuxta Curia ecclesiasticam Mediolanensem a die 31 mensis Ianuarii ad diem 14 mensis Decembris anno 2003 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 16 mensis Decembris anno 2005 est recognita. Positione confecta, secundum consuetudinem disceptatum est an Serva Dei heroico in gradu virtutes christianas excoluisset. Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus die 20 mensis Februarii anno 2020 faustum exitum habuit. Patres Cardinales et Episcopi, die 12 mensis Ianuarii anno 2021 Ordinaria in Sessione congregati, Servam Dei heroum in modum theologales, cardinales iisque adnexas virtutes exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Adelaidis Bonolis, Christifidelis Laicae, Fundatricis Operum v.d. "di Assistenza e Redenzione Sociale", in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Ianuarii a.D. 2021.

L. 83 S.

#### **MEDIOLANENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Armidae Barelli, Tertii Ordinis Saecularis Sancti Francisci, Confundatricis Instituti Missionariarum Regalitatis Domini nostri Iesu Christi (1882-1952)

#### DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Serva Dei Armida Barelli Mediolani die 1 mensis Decembris anno 1882 nata est. Iuventutis suae tempore patrem Augustinum Gemelli cognovit, qui ad Tertium Ordinem Saeculare Sancti Francisci eam direxit et cui fructuosam quandam cooperationem praestare incepit. Beatus Andrea Carolus Ferrari, Archiepiscopus Mediolanensis, eam catholicum ambrosianum feminarum motum curare postulavit, quo primae futurae Iuventutis Femineae Actionis Catholicae sedes ortae sunt. Vicaria Unionis Mulierum Catholicarum Italiae praesidis facta, Venerabilis Serva Dei ad Iuventutem Femineam Actionis Catholicae per Italiam instituendam vires impendit. Anno 1919 novam laicarum consecrationis formam inchoavit, videlicet Institutum Tertiariarum Franciscalium Socialis Regni Sacri Cordis, quod nomen Instituti Saecularis Missionariarum Regalitatis Domini nostri Iesu Christi postea sumpsit. Missionario animata spiritu, quod iisdem annis Summi Pontificis magisterium excitabat, Evangeliii nuntiandi Ecclesiae opus sustinuit atque Institutum Benedicti XV ad parentibus orbatas egenasque puellas recipiendas pro Sinis aperuit. Anno 1921 patrem Augustinum Gemelli et alios ad Universitatem Catholicam Sacri Cordis fundandam auxilio laboris adiuvit. Vicaria Actionis Catholicae Italianae praesidis nominata est. Summa fide ardentique oratione infirmitatem toleravit, quae Marcii, intra Varisiensis provinciae fines, die 15 mensis Augusti anno 1952 ad mortem eam perduxit. Summus Pontifex Benedictus XVI heroicas Venerabilis Servae Dei virtutes die 1 mensis Iunii anno 2007 recognovit.

Beatificationis respectu, Causae Postulatio huius Congregationis de Causis Sanctorum studio cuiusdam quinque et sexaginta annorum mulieris, autocineto honerario afflictae dum birota domum redibat, miram aestimatam sanationem proposuit. Res Prati mense Maio anno 1989 accidit. Mulier in valetudinarium est lata, ubi plurimae capite, vultu, thorace dorsoque fracturae ei compertae sunt. Aegrota in statu tum sopito tum incomposito versabatur. Diagnosi prolata, in valetudinarii partem ad anaesthesiam adhibendam

atque a morte revocandum tralata est. Mulieris nepos precari incepit ut, Venerabili Serva Dei Armida Barelli intercedente, aegrota ad salutem reduceretur. In eandem precationem propinquos amicosque aliquos trahit, necnon Universitatem Catholicam per orationis diem. Conscientiae status celeriter est restitutus, tamquam mulier oculos sponte aperiebat et denuo loquebatur. Quadraginta fere diebus a casu transactis, valetudinario demissa est.

Evidens est concursus temporis et consequentia inter Venerabilis Servae Dei intercessionis invocationem et mulieris sanationem, quae, naturali socialique vita pollens, sana exinde vixit.

De hac sanatione iuxta Curiam ecclesiasticam Pratensem a die 15 mensis Aprilis anno 2004 ad diem 2 mensis Aprilis anno 2005 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius decretum de iuridica validitate haec Congregatio de Causis Sanctorum die 17 mensis Februarii anno 2006 edidit. Medicorum Consilium, in diei 21 mensis Februarii anno 2019 sessione, declaravit sanationem celerem, perfectam, constantem necnon ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse.

Posito dubio an de vero miraculo divinitus patrato constaret, Theologi Consultores die 5 mensis Decembris anno 2019 atque Patres Cardinales et Episcopi die 25 mensis Aprilis anno 2020 adfirmative responderunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis Servae Dei Armidae Barelli, Tertii Ordinis Saecularis Sancti Francisci, Confundatricis Instituti Missionariarum Regalitatis Domini nostri Iesu Christi, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione cuiusdam mulieris a "grave politrauma cranio-encefalico, maxillo-facciale e toraco-addominale".

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 20 mensis Februarii a. D. 2021.

L. 83 S.

& Fabius Fabene
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

### **CATANDUVENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Albini Alves da Cunha e Silva, Sacerdotis dioecesani (1882-1973)

### DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Et suscitabo mihi sacerdotem fidelem, qui iuxta cor meum et animam meam faciat» (1 Sam 2, 35).

Ultra quandam valentem indolem promptamque industriam, Servus Dei Albinus Alves da Cunha e Silva suae sacerdotalis vocationis thesaurum sapienter servare valuit. Voluntati Dei se totum adeo commisit, ut maxime "omnino pauper mori: sine pecunia, sine bonis, sine debitis et sine peccatis" cuperet.

Servus Dei in Lusitana paroecia v.d. Codecoso, intra Archidioecesis Primatialis Bracarensis fines, die 21 mensis Septembris anno 1882 ortum duxit atque in ecclesia Sancti Andreae sex post diebus baptizatus est. Suo proposito sacerdos fieri ostento, matris, quae pro filii vocatione diu precata erat, favorem habuit. Presbyteratu auctus est die 23 mensis Iunii anno 1905. Aliquot annos primum parochi vicarii dein parochi munere in sua ipsa natali paroecia functus est. Anno 1910 rei publicae mutatio in Lusitania deflagravit et cleri persecutio incepit. Servus Dei inde fugit atque, sui Archiepiscopi licentia impetrata unaque aliis cum fugitivis nave conscensa, dioecesim Sancti Caroli in Brasilia petivit. Ministerium sacerdotale nonnullis in paroeciis perfecit, donec Episcopus Catanduvae, deinde ab anno 1929 intra dioecesis Sancti Iosephi Riopretensis fines, parochum eum eligeret. Cives pauperiores erant, natione Italici, Hispani vel Lusitani. Ad liturgiam quaedam tantum parva aedicula aderat. Servus Dei Evangelium omnibus praedicandum egenioresque adiuvandos alacriter navavit. Ipse laborem faciens, primi temporis populi diffidentiam confecit. Perfusa Hispanicae febris contagione, aegrotantibus ipse adsidebat. Amplam ac bene ornatam paroecialem ecclesiam condidit, quae, cum dioecesis Catanduvensis erecta est, prima cathedralis est facta. Congregationem Marianam et Rosarii Sodalicium instituit, atque christianam iuvenum formationem curavit. Civitatis valetudinarii conditionem favit, id est Sanctae Misericordiae Domus, ubi deinde quaedam medicinae artis facultas orta est et quod postea eius ipsius nomine vocatum est. Consilium

cuiusdam loci indigentibus leprosisque praebendi cepit, necnon hospitium senioribus, tamquam collegium puellarum aperuit. Vicum Sancti Vincentiis apta domo carentibus condidit.

Servus Dei caritatem maxime operabatur, attamen fidei vitam numquam neglexit. Etsi ob plurima officia domum in serum noctis rediret, diem claudere cum Domino solebat atque primo diluculo diligenter Missam celebrabat. Eucharistia totius vitae eius principatum gerebat, coram tabernaculo cotidie breviarium recitabat. Alta caritate in Virginem Mariam animatus, vesperi Rosarium una cum christifidelibus precabatur. Oboedientiae humilitatisque admirationi erat. Spe sustentatus, vicibus in quibus versatus est, recusationibus erga actuositatem suam, necnon ut opus suum pro iustitia atque ad egenos adiuvandos pergeret, valde laboravit. Ipse nil possidebat, praeter vestem talarem quam induebat, et ad pecuniam gerendam, quam muneri accipiebat, Catanduvensem Beneficentiae Societatem voluit.

Extremis vitae annis Servus Dei parvum valetudinarii cubiculum habitavit, ubi egenos recipiebat, aegrotos visitabat atque multum tempus in sacrario degebat. Die 19 mensis Septembris anno 1973 animam pietate Deo reddidit. Exequiae huius viri Dei, qui multum bonum perfecerat, gratam memoriam maxime patefecerunt, quibus episcopus, omnes dioecesani presbyteri, milites et circiter hominum triginta milia adfuerunt.

Eius fama sanctitatis numquam interiit, quam ob rem Servi Dei Causa Beatificationis et Canonizationis incepta est. A die 5 mensis Martii anno 2013 ad diem 26 mensis Octobris anno 2014 iuxta Curia ecclesiasticam Catanduvensem Inquisitio dioecesana est celebrata, cuius decretum de validitate iuridica haec Congregatio de Causis Sanctorum die 26 mensis Iunii anno 2015 edidit. Positione exarata, consuetas secundum normas an Servus Dei christianas in gradu heroico virtutes excoluisset disceptatum est. Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus die 13 mensis Februarii anno 2020, fausto cum exitu, habitus est. Patres Cardinales et Episcopi, die 9 meneis Febriarii anno 2021 Ordinaria Sessione congregati, Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico more exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Forti-

tudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Albini Alves da Cunha e Silva, Sacerdotis dioecesani, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 20 mensis Februarii a.D. 2021.

L. & S.

### LIVEROPOLITANA ET MATRISFONTIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Ignatii a Sancto Paulo (in saeculo: Georgii Spencer), Sacerdotis Professi Congregationis Passionis Iesu Christi (1799-1864)

### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint; ut mundus credat quia tu me misisti» (Io 17, 21).

Servus Dei Ignatius a Sancto Paulo (in saeculo: Georgius Spencer), ad catholicam fidem conversus, fructuosum praedicationis opus perfecit atque Anglicanos fratres hortatus est ut per scrutationis singularisque conversionis iter fidei unitatem quaererent.

Servus Dei in Londinensi vico v.d. Old Admiralty die 21 mensis Decembris anno 1799 a quadam nobilitate praestante Anglia familia natus est. In Anglicana ecclesia baptisma suscepit, postea in ordines ecclesiasticos immissus est. Apud Universitatem Cantabrigiensem studia complevit, inde sacerdos ordinatus est. Numquam ministerium uti cursum honorum putavit, at impiger immo fuit pastor, devote vixit, egenos aegrotosque visitabat, tempus ad Patrum scripta legenda consumebat. Haec ipsa in animo eius de religione dubia aliquot suscitaverunt. Cuidam iuveni ad fidem catholicam converso occurrit, diu cum eo locutus est sollemniterque disputavit, quoad et ipse catholicus evadendi consilium caperet.

Ad catholicam theologiam discendam Romam petivit, ubi presbyter in ecclesia Sancti Gregorii Magni ad Montem Caelium die 26 mensis Maii anno 1832 ordinatus est. In Angliam reditus, quindecim circiter annos Servus Dei in Birminghamiense dioecesi ministerium egit. Apud v.d. Oscott College, non longe a Birminghamia, magistri munere quoque functus est.

Per beati Dominici Barberi amicitiam et familiaritatem, Servus Dei se ad vitam consecratam in Congregatione Passionis Iesu Christi vocari intellexit. Nomen Ignatii a Sancto Paulo sumpsit et vota nuncupavit. Apostolicum missionariumque laborem inchoavit, plurima itinera faciens missionesque ad populum praedicans. Ipse "missionem parvam", trium tantum dierum, invenit, quarum maximum numerum per Angliam, Hiberniam Scotiamque

persolvit. Ecclesiarum pastoraliumque operum sedum conditionem etiam fovit.

Servus Dei cunctam per vitam firmiter Deo credidit atque omni tempore volutatem eius facere quaesivit. Orationem cupiebat et, iuxta suum religiosum charisma quoque, Missae Sacrificium vero animi consortio celebrabat. Dum missiones tenebat, multas horas peccatores in confessionario recipiens degebat atque ipse adiuvandis indigentibus actiones provehebat. Spe laetitiaque omnes ut gratias propter bona suscepta Deo agerent exhortabatur. Summus zelus eius fidelitatem perseverantiamque patefaciebant, necnon ferventem caritatem. Prudentia temperatiaque animatus, eligere valebat. Nil umquam pro bono suo, sed immo pro bono aliorum omnia fecit.

Obitus in Scotia, in loco v.d. *Carstairs*, viam ad quandam "parvam missionem" in civitate v.d. *Leith* persolvendam facientem, invadit eum. Plurima testimonia inter catholicas Britanniarum Regni Hiberniaeve communitates eius sanctitatis et signorum famam probant.

Hac ips fama, Servi Dei Causa Beatificationis et Canonizationis est instructa. Iuxta Curiam ecclesiasticam Liveropolitanam ab anno 1992 ad annum 2007 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius decretum de validitate iuridica haec Congregatio de Causis Sanctorum die 5 mensis Novembris anno 2010 edidit. Positio confecta est, dein Historicorum Consultorum iudicio die 5 mensis Aprilis anno 2016 supposita. Inde, secundum consuetudines, an Servus Dei christianas virtutes heroico in gradu exercuisset disceptatum est. Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus die 16 mensis Ianuarii anno 2020 faustum exitum habuit. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in diei 9 mensis Februarii anno 2021 Sessione conventi, Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes excoluisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Ignatii a Sancto Paulo (in saeculo: Georgii Spencer), Sacerdotis Professi Congregationis Passionis Iesu Christi, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 20 mensis Februarii a.D. 2021.

 $\begin{aligned} & \text{Marcellus Card. Semeraro} \\ & \textit{Praefectus} \end{aligned}$ 

L. & S.

 $\mathfrak{B}$  Fabius Fabene Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

### ADRIENSIS - RHODIGIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Felicitatis Fortunatae Baseggio (in saeculo: Annae Clarae Ioannae), Monialis Ordini Sancti Augustini (1752-1829)

### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Vobis hoc donatum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed ut etiam pro illo patiamini» (*Philp* 1, 29).

Haec Apostoli verba christianae vitae religiosarumque virtutum testimonio Servae Dei Mariae Felicitatis Fortunatae Baseggio (in saeculo: Annae Clarae Ioannae) reviviscunt, quae perfecta caritate in Deum proximumque dies suas consummavit.

Serva Dei Ferrariae die 5 mensis Maii anno 1752 est orta. Eius natura ad formas et figuras parentes induxit ut artificem luculente futuram eam proponeret. Signa vocationis ad vitam Deo consecrandam attamen occulere noluit. Cui parentes ipsi fraterque suus omni modo obstiterunt, adeo ut clam precari deberet. Magna patientia benevolentiaque cuncta toleravit.

Tringinta annos nata, conventum Tertiariarum Sancti Francisci ingressa est Rhodigii, singularem penitentiae vitam suscipiens. Nomen Mariae Felicitatis Fortunatae sumpsit et professionem religiosam die 9 mensis Novembris anno 1785 emisit. Humilitate ac oboedientia ad confessarium et priorissam erat exemplo. Aliquarum sororum invidiis non caruit, quibus multum laboravit et cum ipsa priorissa facta est. Conventibus vi ob Napoleonis leges clausis, Serva Dei, una cum aliis religiosis, a Monialibus Eremitis Sancti Augustini Rhodigii est accepta in conventu Sanctissimae Trinitatis. Die 28 mensis Iulii anno 1806 sollemnia vota nuncupavit iuxta Regulam Sancti Augustini. Hoc tempore quoque nonnullae sorores inimicitias vexationesque assidue ei praebuerunt.

Quinque post annis conventus Monialium Eremitarum Sancti Augustini etiam clausus est, itaque Serva Dei in saeculo vivere debuit. Vitam religiosam omnino colere perrexit, Deum fideliter et perseveranter quaerens in solitudine cordis et in modestia domus. Quae "domus beatitudinis", propter

eius praestantiam fidei, fortitudinem spei atque caritatis testimonium, est nominata.

Omni vitae tempore Serva Dei tota animi effusione se voluntati Dei commisit. Gratiae munera, quibus erat ornata, usa est fructuose. Coram Iesu Crucifixo summo solacio diu orare solebat. Pro caritate Dei pati atque partem dolorum eius pondus sufferre maxime cupiebat. Humiliora officia numquam recusavit ac prompte ministrandi laborem. Nec odium corde servabat, immo ubique iuxta mentem sancti Augustini concordiam promovere conabatur. Extremo praecipue eius vitae tempore, plurimi ad consilium petendum, solacium fruendum vel animum roborandum adibant eam, quae prudentia mansuetudineque iis attendebat.

Curarum egens, postremos annos apud nepotem degit. Die 11 mensis Februarii anno 1829 obiit, pervagata sanctitatis fama circumfusa.

Hac ipsa fama statutum est Servae Dei Causam Beatificationis et Canonizationis incipi. Apud Curiam ecclesiasticam Adriensem-Rhodigiensem a die 30 mensis Maii anno 1995 ad diem 17 mensis Martii anno 2007 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica de validitate haec Congregatio de Causis Sanctorum die 27 mensis Iunii anno 2008 decretum emisit. Positio tum est exarata, quae Consultorum Historicorum iudicio die 12 mensis Iunii anno 2018 est subiecta. Inde, consuetas secundum normas, disceptatum est an Serva Dei christianas virtutes heroico in gradu exercuisset. Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus die 5 mensis Martii anno 2020 faustum exitum habuit. Patres Cardinales et Episcopi, in Ordinaria diei 9 mensis Februarii anno 2021 Sessione congregati, Servam Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico more excoluisse sunt professi.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Mariae Felicitatis Fortunatae Baseggio (in saeculo: Annae Clarae Ioannae), Monialis Ordinis Sancti Augustini, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 20 mensis Februarii a.D. 2021.

L. & S.

 $\mbox{\ensuremath{\mathfrak{B}}}$  Fabius Fabene Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

## CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

### PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus PP., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 5 Februarii 2022. — Titulari Episcopali Ecclesiae Vulturariensi R.D. Xaverium Herrera Corona, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.

die 8 Februarii. — Metropolitanae Ecclesise Ludovicopolitanae Exc.mum P.D. Sheltonium Iosephum Fabre, hactenus Episcopum dioecesis Humensis-Thibodensis.

die 11 Februarii. — Metropolitanae Ecclesiae Divionensi Exc.mum P.D. Antonium Hérouard, hactenus Episcopum titularem Malleancensem et Auxiliarem archidioecesis Insulensis.

- Ecclesiae Galviensi et Duacensi, cui nectitur administratio perpetua Ecclesiae Fenaborensis, unitae in persona Episcopi Ecclesiae Clonfertenti, Exc.mum P.D. Michaelem Duignan, Episcopum Clonfertensem.
- Episcopali Ecclesiae Chilpancingensi-Chilapensi Exc.mum P.D. Iosephum a Iesu González Hernández, O.F.M., hactenus Episcopum Prelatum Nayarianum de Iesu et Maria.

die 12 Februarii. — Suburbicariae Ecclesiae Portuensi-Sanctae Rufinae, unitae in persona Episcopi Ecclesiae Centumcellarum-Tarquiniensi, Exc.mum P.D. Ioannem Henricum Ruzza, Episcopum Centumcellarum-Tarquiniensem.

die 16 Februarii. — Episcopali Ecclesiae Aniciensi Exc.mum P.D. Ivonem Baumgarten, e clero archidioecesis Lugdunensis, hactenus Parochum Moderatorem paroeciarum in civitate vulgo nominata Charlieu.

- die 16 Februarii 2022. Titulari Episcopali Ecclesiae Insulae viridis R.D. Christophorum Déniz Hernández, e clero dioecesis Canariensis, ibique hactenus Vicarium Generalem, quem constituit Auxiliarem Canariensis dioecesis.
- die 17 Februarii. Metropolitanae Ecclesiae Ss.mae Assumptionis Exc.mum P.D. Adalbertum Martínez Flores, hactenus Episcopum Villaricensem Spiritus Sancti.
- die 19 Februarii. Metropolitanae Ecclesiae Taurinensi et Episcopali Ecclesiae Segusiensi, unitis in persona Episcopi, R.D. Robertum Repole, e clero archidioecesis metropolitanae Taurinensis, hactenus ibique Canonicum et Docentem.
- die 22 Februarii. Titulari Episcopali Ecclesiae Lambiriditanae R.D. Marium Aloisium Durán Berríos, e clero archidioecesis Pacensis in Bolivia, hactenus Curionem paroeciae vulgo «Santo Domingo», quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Temunianensi R.D. Petrum Aloisium Fuentes Valencia, C.P., hactenus Curionem paroeciae vulgo «El Señor de la Exaltación», quem constituit Auxiliarem archidioecesis Pacensis in Bolivia.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Naissitanae R.D. Basilium Mamani Quispe, e clero archidioecesis Pacensis in Bolivia, hactenus Curionem paroeciae vulgo «Santísimo Sacramento», quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Episcopali Ecclesiae Carolopolitanae R.P. Iacobum E. Fabre, Congregationis Missionariorum a Sancto Carolo sodalem, hactenus in archidioecesi Atlantensi Administratorem Missionis vulgo «San Felipe de Jesus Catholic Mission» in oppido v.d. Forest Park.
- die 23 Februarii. Titulari Episcopali Ecclesiae Hortensi R.D. Ansgarim Valtherium García Barreto, e clero archidioecesis Sanctissimae Conceptionis, ibique Vicarium Episcopalem et Parochum, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Theuzitanae R.D. Bernardum Andream Álvarez Tapia, e clero archidioecesis Sanctissimae Conceptionis, ibique Seminarii Rectorem, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

- die 23 Februarii 2022. Metropolitanae Ecclesiae Cuaiabensi Exc.mum P.D. Marium Antonium da Silva hactenus Episcopum Roraimensem.
- die 24 Februarii. Episcopali Ecclesiae Massensi-Apuanae Clavarensi R.P. Marium Vaccari, O.F.M., hactenus Vicarium Provincialem Provinciae Sancti Antonii Italiae Septentrionalis.
- die 3 Martii. Titulari Episcopali Ecclesiae Missuensi R.D. Ciceronem Alves de França, e clero archidioecesis Sancti Pauli in Brasilia, ibique hactenus Seminarii Theologici Boni Pastoris Rectorem, quem deputavit Episcopum Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Larensi R.D. Rogerum Augustum das Neves, e clero dioecesis Sancti Iosephi in Brasilia, ibique hactenus paroeciae *Dominae Nostrae Solitudinis* Parochum, quem deputavit Episcopum Auxiliarem archidioecesis Sancti Pauli in Brasilia.

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Sabato, 19 febbraio, S.E. il Sig. Francesco Di Nitto, Ambasciatore d'Italia.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Lunedì, 7 febbraio, S.E. il Sig. Borut Pahor, Presidente della Repubblica di Slovenia;

Sabato, 19 febbraio, S.E. il Sig. HAKAINDE HICHILEMA, Presidente della Repubblica dello Zambia.

### SEGRETERIA DI STATO

#### NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

- febbraio 2022 Il Rev.do Mons. Javier Herrera Corona, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede tit. di Vulturara, con dignità di Arcivescovo, Nunzio Apostolico nella Repubblica del Congo e in Gabon. 14 S.E.R. Mons. Marek Solczyński, Arcivescovo tit. di Cesarea di Mauritania, Nunzio Apostolico in Turchia, Nunzio Apostolico in Azerbaigian. Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato: 20 dicembre 2021 L'Em.mo Card. Baltazar Enrique Porras Cardozo, Membro della Pontificia Commissione per l'America Latina «usque ad octogesimum annum aetatis». L'Em.mo Sig. Card. Carlos Aguiar Retes e l'Ecc.mo Mons. Sérgio da Rocha, Membri della medesima Pontificia Com-
- 1 febbraio 2022 Il Rev.do Simone Renna, finora Addetto di Segreteria di 2.a classe nel medesimo Dicastero, Sotto-Segretario della Congregazione per il Clero «ad quinquennium».

missione per l'America Latina « ad aliud quinquennium ».

- 5 » La Ch.ma Prof.ssa Emilce Cuda, finora Capo Ufficio della medesima Pontificia Commisione, Segretario della Pontificia Commissione per l'America Latina « ad quinquennium ».
- 21 » » Il Rev.do Padre Stefano Cecchin, O.F.M., Presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale «ad aliud quinquennium».

### NECROLOGIO

| 9        | febbraio | 2022     | Mons. Fabio Duque Jaramillo, O.F.M., Vescovo di Garzón (Colombia).                                                                        |
|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Joseph Sangval Surasarang, Vescovo em. di Chiang Mai $(\mathit{Thailandia}).$                                                       |
| 12       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Tomás Osvaldo González Morales, S.D.B., Vescovo em. di Punta Arenas (Cile)                                                          |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Mons. Francis Xavier Sudartanta Hadisumarta, O. Carm., Vescovo em. di Manokwari-Sorong ( <i>Indonesia</i> ).                              |
| *        | <b>»</b> | »        | Mons. Antoni Vadell Ferrer, Vescovo tit. di Urci, Ausiliare di Barcellona $(Spagna)$ .                                                    |
| 15       | »        | *        | Mons. Youhanna Golta, Vescovo tit. di Andropoli, Vescovo di Curia em. della Chiesa Patriarcale di Alexandria dei Copti ( <i>Egitto</i> ). |
| 16       | *        | <b>»</b> | Mons. John Aloysius O'Mara, Vescovo em. di Saint Catharines ( $Canada$ ).                                                                 |
| *        | <b>»</b> | »        | Sua Em.za il Sig. Card. Luigi De Magistris, Diacono dei SS. Nomi di Gesù e Maria in Via Lata, Pro-Penitenziere Maggiore em.               |
| 17       | <b>»</b> | »        | Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praem., Vescovo di Ostrava-Opava ( $Cechia$ ).                                                       |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Didier-Léon Marchand, Vescovo em. di Valence (Francia).                                                                             |
| 18       | *        | <b>»</b> | Mons. Gerardo Humberto Flores Reyes, Vescovo em. di Vera Paz ( $Guatemala$ ).                                                             |
| 19       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Franz Grave, Vescovo tit. di Tingaria, già Ausiliare di Essen ( $Germania$ ).                                                       |
| 22       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Jesús Tirso Blanco, S.D.B., Vescovo di Lwena (Angola).                                                                              |
| 23       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. José Isidro Guerrero Macías, Vescovo di Mexicali (Messico).                                                                         |
| *        | *        | »        | Mons. Ramón José Viloria Pinzón, Vescovo em. di Puerto Cabello ( <i>Venezuela</i> ).                                                      |
| 24       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Gérard-Joseph Deschamps, S.M.M., Vescovo em. di Bereina ( <i>Papua Nuova Guinea</i> ).                                              |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Mons. Eduardo Vicente Mirás, Arcivescovo em<br>. di Rosario $(Argentina).$                                                                |
| 26       | <b>»</b> | »        | Mons. Jänis Cakuls, Vescovo tit. di Tinista, già Ausiliare di Riga ( $Lettonia$ ).                                                        |
| *        | <b>»</b> | »        | Mons. Donald Walter Trautman, Vescovo em. di Erie (Stati Uniti d'America).                                                                |
| 27       | <b>»</b> | »        | Mons. José Carlos Castanho de Almeida, Vescovo em<br>. di Araçatuba ( $\mathit{Brasile}$ ).                                               |
| 2        | marzo    | »        | Mons. Robert John Rose, Vescovo em. di Grand Rapids (Stati Uniti d'America).                                                              |